(RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$ 350)

**DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024** CÓRDOBA - ARGENTINA

> Esta edición: 84 páginas. lavoz.com.ar

El trío que roba autos a choferes de aplicaciones

**SUCESOS.** Son tres jóvenes que roban y venden los vehículos. No vacilan en gatillar. Páginas 26 y 27

Pasado, pero no pisado

Domingo

años De La Company de la Compa

**ESPECTÁCULOS.** Felipe Pigna v Pedro Saborido hablan de sus "Historias argentinas".







Con esta edición diseño

zona de juegos

# El juego "online" vuelve a ocupar la agenda legislativa

APUESTAS. El número cada vez mayor de menores que apuestan genera inquietud social. Hay 14 proyectos en la Legislatura de Córdoba para modificar la ley aprobada en 2021.

Las apuestas virtuales se multiplican en las plataformas legales e ilegales. Córdoba legalizó el juego online a fines de 2021 en un debate legislativo marcado por la polémica. En medio de la inquietud social por el número creciente de menores de edad que apuestan, el debate regresa a la Unicameral, y hay varios proyectos para modificar la ley. Páginas 4 a 7

### Además

Un problema que debutó en la cancha de Belgrano Página 6

El debate entre derogar y modificar la ley Página 7

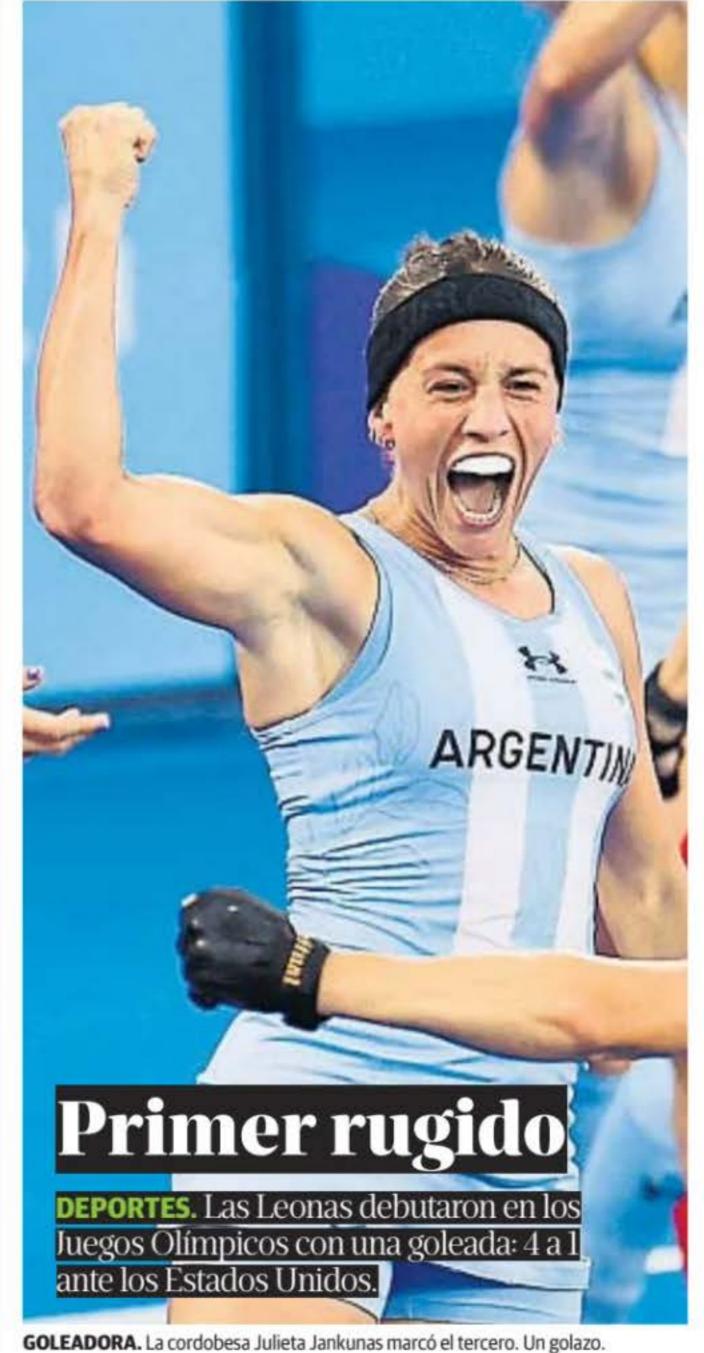

### El adiós de Revol a Los Pumas 7s

**DEPORTES.** El cordobés jugó su último partido con la selección. Se fue con un triunfo: 19 a 0 ante EE.UU.

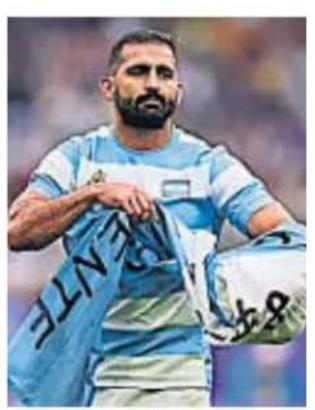

UN GRANDE, Gastón Revol.

Fútbol olímpico: Argentina le ganó 3 a 1 a Irak y está primera

Rugby: Jockey CC y Córdoba Athletic se verán en la final



2 | DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024

### LaVoz

### Buenos días, Córdoba

### **DELEDITOR**

### Los juegos que preocupan



Carlos Schilling Editor de Opinión

I dilema acerca de cómo debe y cómo puede intervenir el Estado en una práctica social que tiene eventuales consecuencias adictivas y delictivas se ha vuelto a plantear con el caso del juego online.

En el fondo y en la superficie, el problema no es muy diferente a lo que ocurrió en otras épocas con drogas consideradas legales, como el alcohol o el cigarrillo, y con las consideradas ilegales, como la marihuana, la cocaína, el LSD o el éxtasis.

Hace menos de tres años, en medio de maniobras políticamente cuestionadas, la Legislatura de Córdoba aprobó las apuestas virtuales en la provincia.

Más allá de que la ley contempla restricciones y recomendaciones, psicólogos, pedagogos, sociólogos, organizaciones sociales y religiosas

Psicólogos, pedagogos, sociólogos y muchas familias ven con preocupación que cada vez más menores de edad apuestan "online". y muchísimas familias ven con preocupación que cada vez más menores de edad participan en el juego online. No es extraño entonces que el tema vuelva ocupar la agenda de la Legislatura y aparezcan proyectos que apuntan a restringirlo o a prohibirlo.

El Primer plano de este domingo se hace eco de esa situación. Por un lado, releva la cantidad de proyectos presentados, nada menos que 14, y la tentativa del oficialismo de modificar la normativa e incluir datos biométricos como exigencia para los jugadores. Por otro, describe el fenómeno en profundidad, con datos específicos respecto de la penetración que tienen en la Argentina las plataformas legales e ilegales de juego online, con una marcada preeminencia de estas últimas.

La dura realidad, como bien lo indica el informe, es que el juego ilegal implica un "entramado sofisticado que se mueve en el espectro virtual con rapidez y que aprovecha la carencia de las legislaciones nacionales y provinciales vigentes".

No hay que ser ningún profeta para afirmar que el fenómeno se ha instalado con fuerza y que demandará de la sociedad y del Estado acciones constantes para reducir su impacto.

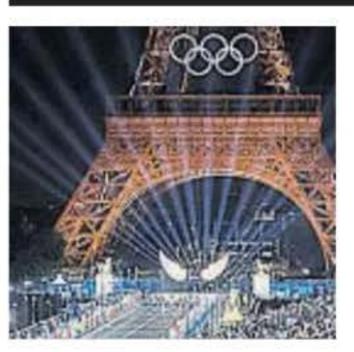

### ENCUESTA twitter.com/LAVOZcomar

### Olímpicos

¿Te gustó la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París? No, no me gustó: 67,9%. Estuvo buena: 16,7%. Sí, me encantó: 15,4%.

### TAL CUAL por Chumbi





El surf, desde la visión del océano

La competencia de surf de los Juegos Olímpicos se desarrolla lejos de París, en Oceanía, en la Polinesia Francesa. En la imagen, el peruano Lucca Mesinas.



### ¿Todavía no sos parte de Club La Voz?

Accedé a descuentos y beneficios exclusivos en cientos de comercios todos los días.





LaVoz

# MÁS OBRA PÚBLICA

# en la ciudad



# Rehabilitación Av. Gauss

La municipalidad de Córdoba continúa realizando obras que mejoran la calidad de vida de todos los vecinos. En la zona noroeste de la ciudad, se rehabilitó la Av. Gauss, una importante arteria del sector que se encontraba deteriorada. Con esta intervención se mejora la circulación vial logrando una mayor seguridad para todos.





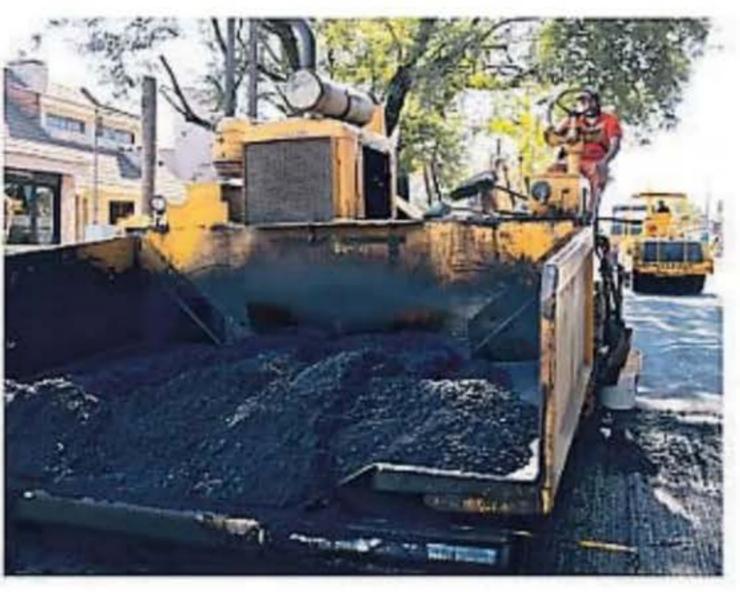

"Más obra pública en la ciudad, más calidad de vida para todos los vecinos."





4 | DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 | La Voz

### Primer plano

# Apuestas "online". El juego ilegal acelera el descontrol entre los menores

SIN FRENO. Un estudio nacional revela que de las 24 plataformas en las que más se apuesta, 18 no tienen licencias. La Justicia provincial dice que tiene actuación acotada por falta de legislación en materia digital. El rol de los "cajeros" en el ingreso de los menores a las apuestas.

Mariano Bergero

mbergero@lavozdelinterior.com.ar

l juego onlíne se propaga a toda velocidad. La provincia de Córdoba lo habilitó legalmente a finales de 2021 en medio de un debate exprés, que tuvo ribetes escandalosos. Esa polémica se reanima por estos días por los intentos de regulación y hasta derogación del juego virtual que vuelven a poner a la Legislatura provincial en el centro de la escena.

La problemática del avance del negocio de las apuestas en línea es sumamente compleja. Y contiene un componente que tiene una incidencia determinante: el juego ilegal, un entramado sofisticado que se mueve en el espectro virtual con rapidez y que aprovecha la carencia de las legislaciones nacionales.

Esa complejidad suma, además, un capítulo que, según alertan con extrema preocupación la Iglesia y las comunidades educativas, muestra haberse salido de control: la incidencia de las apuestas en menores de edad, con ingreso desde temprano edad al juego en casinos virtuales, salas con ruletas en vivo y apuestas deportivas.

El juego ilegal virtual es el terreno elegido por los menores para el ingreso al poderoso negocio. En las plataformas habilitadas, quienes tienen menos de 18 años están restringidos, pero no así en las ilegales, que los captan bajo distintas modalidades.

Un sondeo nacional realizado por la consultora Target Group Index - Ibope, sobre la base de más de 10 mil encuestados, brinda una muestra de la penetración y el peso que tienen las plataformas ilegales en la Argentina. Según ese trabajo, de las 24 primeras páginas mencionadas por los apostadores como las más utilizadas para jugar, 18 no tienen licencias otorgadas por las loterías provinciales, donde el negocio está habilitado legalmente.

Por ejemplo, el sitio "IXBet", que es el segundo más jugado entre todos los consultados en el sondeo -con un 20,4% del total de las preferencias-, no tiene autorización en ninguna de las jurisdicciones del país, pero opera igual.

"De 100 pesos que se juegan en la Argentina, 70 pesos son apostados en plataformas ilegales", reveló a **La Voz** una fuente de una lotería provincial que, como Córdoba, tiene habilitado



IMPARABLES. Las apuestas virtuales avanzan entre los más jóvenes. La mayor parte se canaliza a través de páginas ilegales.

el negocio del juego online. La proporción es sorprendente y otorga una idea del peso que tienen estas plataformas en el negocio total.

Las apuestas ilegales existen desde mucho antes de que se legalizara el juego en línea en 13 de los 24 distritos del país, pero en los últimos meses se han propagado en paralelo al crecimiento que han tenido las plataformas con licencias legales.

"En Córdoba sucede lo mismo que en las otras provincias: hay cientos de páginas ilegales en las que se juega. Son el problema central, porque allí juegan todos los menores", afirma un especialista en el tema.

### El negocio no para

Hace unas semanas, las loterías de Corrientes y de Chaco realizaron una denuncia judicial conjunta en contra de 420 páginas "truchas". Es la presentación judicial más importante de los últimos años.

En Córdoba, en lo que va de 2024, la Lotería provincial se constituyó como querellante en tres causas penales contra bandas que actúan en el negocio virtual.

Además, según pudo saber este medio, la casa de juegos provincial impulsó junto con la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos estatales de la Argentina (Alea) un reclamo ante Meta, la dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, para el bloqueo de 215 cuentas y sitios web que articulan con cuentas de esas redes sociales y traccionan jugadores a las plataformas de juego ilegales.

El problema es que luego de las denuncias efectuadas, 80% fueron bloqueadas temporalmente, aunque una parte de ese porcentaje logró volver a operar de manera ilícita al poco tiempo.

"Lotería realiza cada vez más denuncias, pero el problema es que la legislación vigente permite avanzar hasta cierto punto. Se investiga, hay condenas, pero se necesita un nivel de articulación más importante, incluso a nivel internacional, para que las acciones tengan mejores resultados", dice un funcionario de la lusticia provincial abocado a la problemática, aunque escéptico de los resultados de control si no hay modificaciones legales.

"Hay una discusión que nadie está dando. El problema central es que no hay una regulación sobre la jurisdicción digital y ese es un tema global. De poco sirve para frenar el juego en los menores que cerremos un sitio en Córdoba cuando al minuto esos chi-

Escaso margen. La Legislatura de Córdoba inicia el debate en torno del juego online. Los conocedores del mundo de las apuestas virtuales advierten que es poco y nada lo que puede controlar una autoridad provincial ante este fenómeno global.

cos están jugando en el de otra provincia o de otro país. Se hace un enfoque en lo local y no en lo global. Los cambios que están planteando en la Legislatura no servirán de nada si no se avanza en el otro plano", completa la fuente judicial ante **La Voz.** 

Una manera sencilla de individualizar los sitios legales de los ilegales es por la terminación de los dominios. Los terminados en "bet.ar" responden a plataformas con licencias. Mientras los que concluyen con "com.ar" son "truchos", es decir que no cuentan, entre otras cuestiones, con medidas de seguridad para restringir el acceso a menores.

En el mercado del juego hay voces que reconocen y aseguran que no son pocos los licenciatarios que están, también, detrás de las páginas ilegales. "Están de los dos lados del mostrador. Tienen una pata del lado de lo legal y otra del clandestino. Es un negocio redondo para ellos. Si en Córdoba se deroga, además van a cobrar una resarcimiento por los contratos cortados", asegura otro conocer del negocio que pide no ser identificado al citar su testimonio.

### El cajero, clave entre los menores

La puerta de ingreso al juego en línea ilegal de los menores la encarna una figura cada vez más popular en las redes sociales. Se trata de los denominados "cajeros", una pieza central en el esquema de captación de apostadores impedidos de ingresar a los sitios legales.

"Es un muy rentable para aquellos que lo hacen. Generalmente, los cajeros se quedan con el 30% de lo que logran que apuesten los clientes que captan", aporta una fuente al tanto de la maniobra ilegal.

Los cajeros tienen como objetivo atraer clientes a través de las redes sociales. Casi siempre son personas jóvenes que utilizan esta actividad como un trabajo o como forma de generar ingresos extras.

La dinámica es la siguiente: el cajero entra en contacto directo con el cliente a través de WhatsApp, luego de haber sido captado por las redes sociales, donde ofrecen sus servicios. El "gancho" suele estar asociado a algún tipo de promoción: bonos extras que se "regalan" al margen del monto de crédito comprado para apostar. Una vez que el cliente realiza la transferencia del dinero a apostar, el cajero le habilita el ingreso a la plataforma proporcionando un nombre de usuario y contraseña, y un número de CVU (Clave Virtual Uniforme) donde eventualmente se depositarán los premios, en caso de ganar. El proceso es casi instantáneo y no se chequea en ningún momento la edad de las o los apostadores. Clin caja.

Con sólo poner la palabra "cajero" en algún buscador aparecen decenas de opciones que ofrecen el "servicio" de abrir las puertas a las plataformas ilegales. Los menores están en la punta del otro extremo del hilo.

"Por más regulación que se discutan en las legislaturas provinciales, no se podrá frenar este tipo de acciones", dice otra voz del sector preocupada por el avance del juego ilegal, y que plantea un abordaje "integral".

Así lo resume: "La única forma de combatir el juego online clandestino es a través de una multifunción de partes que intervengan en esa lucha. Las loterías denuncian y la Justicia tiene que llevar adelante las acciones que correspondan. Pero también debe intervenir el Enacom, el ente nacional que hace que los sitios web existan, y también es necesario que haga el Banco Central para que elimine o controle a las billeteras virtuales. ya que a través de esos mecanismos de pago esos sitios canalizan las apuestas en plataformas ilegales. También hay que modificar el Código Penal, para agravar todo lo que tiene que ver con el juego".

LaVoz

### ESPACIO INSTITUCIONAL | INSTITUCIÓN CERVANTES

# Institución Cervantes llegó a los 200 convenios y celebra con un "descuentazo"

La casa de estudios festeja el hito con una bonificación del 70% en la matrícula para el ingreso de agosto 2024. El director académico, Gustavo Mallea, hizo referencia a los desafíos y al presente de la institución.

Institución Cervantes llegó a las 200 firmas de convenios con instituciones y empresas. Estos acuerdos tienen como fin promover alianzas estratégicas que permitan a los integrantes de dichas organizaciones acceder a carreras terciarias con título oficial. Además, estos convenios brindan a los participantes beneficios especiales en todas las carreras.

Recientemente, la casa de estudios cumplió 60 años de trayectoria en Córdoba capital. En ese marco, el director académico, Gustavo Mallea, expresó su felicidad por haber alcanzado la firma de los convenios, objetivo planteado en conjunto entre las áreas que conforman la institución.

El directivo hizo hincapié en la importancia de generar sinergia con distintas organizaciones e instituciones, entre ellas pymes y grandes empresas, que son actores clave para el desarrollo de la sociedad.

En este sentido, a menudo se manifiesta la necesidad de facilitar la relación entre entidades académicas y el sector de la producción, para evitar que las pymes consideren inalcanzable la colaboración con el ámbito educativo. El propósito de estos convenios es precisamente estrechar lazos, fortalecer la colaboración, retroalimentarse mutuamente y adaptarse a las necesidades de los actores del sector productivo.

Además, se destaca la articulación con distintas universidades para facilitar la continuidad educativa a quienes dieron sus primeros pasos académicos en Cervantes.

En este sentido, el Consejo de Administración de Cervantes, presidido por Nydia Vitale e integrado por Magalí Guzmán, propuso una iniciativa que se denominó "Descuentazo". Este consiste en la bonificación del 70% a los nuevos ingresantes que se inscri-



Todos los servicios de la institución se unificaron estratégicamente en la sede de barrio Alberdi.

ban entre el lunes 29 y el miércoles 31 de julio inclusive, a cualquiera de las carreras disponibles. Esta propuesta busca celebrar y consolidar el trabajo conjunto realizado hasta ahora.

### Trayectoria en innovación

Institución Cervantes es una de las casas de estudios superiores con mayor trayectoria en Córdoba. Ha sabido adaptarse, innovar y estar a la vanguardia de las nuevas demandas y tendencias en educación, lo que le ha permitido mantenerse vigente. Esto ha sido posible gracias a una fuerte inversión en tecnología y

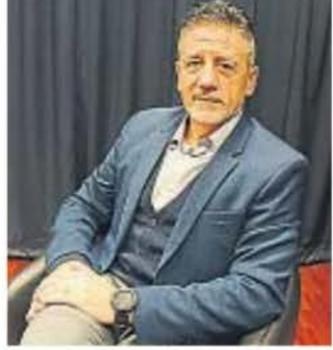

Gustavo Mallea, director académico de Institución Cervantes.

a un continuo diálogo con los sectores productivos.

Mallea expresó al respecto: "El valor fundamental de Cervantes es su trayectoria y también el superarse día a día. En nuestros comienzos fuimos pioneros en la educación, muchos pasaron por nuestros cursos de taquigrafía por ejemplo, y hoy contamos con carreras como Analista de Sistemas o Desarrollo Web, donde seguimos actualizándonos día a día".

Asimismo, el director académico recordó el desafío que se les presentó en la pandemia de covid-19: "Tuvimos un debate muy enriquecedor sobre cómo potenciar los valores que tiene Cervantes, el prestigio, el reconocimiento académico, y la vinculación con empresas a través de prácticas y pasantías, y definimos implementar el sistema de aulas híbridas".

Esta decisión implicó una reestructuración en la institución educativa para que los estudiantes tuvieran la

### **Carreras**

### **Empresarial**

- Tecnicatura Superior en Administración de Empresas.
- Tecnicatura Superior en Marketing
- Tecnicatura Superior Recursos Humanos.

### Informática

- · Analista de Sistemas.
- Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales.

### Industria y ambiente

 Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral.

### Jurídica

 Tecnicatura Superior en Gestión Inmobiliaria.

posibilidad de acceder a las clases en vivo desde sus hogares. Para ello, se implementó la instalación de cámaras y pantallas en las aulas, lo que permite a los estudiantes conectados desde su casa estar presentes virtualmente en la clase, además interactuar con el docente y sus compañeros.

A propósito de la adaptación de la comunidad académica a este nuevo sistema de cursado, Mallea comentó que fue positiva tanto para estudiantes como para docentes.

### Capacitación y articulación constante

El equipo docente participa de un plan de capacitación constante, implementado internamente, que les permite mantenerse actualizados sobre las últimas tendencias en educación. Recientemente, este equipo asistió a una formación sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo.

### Contacto

- · Sede: Santa Rosa 1793 Bo Alberdi
- E-mail: info@cervantes.edu.ar
- Tel.: (0351) 152-832368 (0351) 156-464072
- Whatsapp: (0351) 156-083325

### Un repaso por las primeras décadas de historia

El pasado 22 de junio, Institución Cervantes, fundada por Francisco Humberto Vitale, cumplió 60 años de actividad en la ciudad de Córdoba.

La casa de estudios comenzó su labor formativa en 1950 en la ciudad de Río Cuarto con el nombre de Instituto Cervantes. Posteriormente, el fundador impulsó establecimientos similares en San Juan y Mendoza.

En 1958, las primeras capacitaciones que comenzaron a dictarse en el establecimiento de San Juan fueron dactilografía y taquigrafía.

Con el objetivo de dar identidad a la editorial productora de materiales didácticos propios, creados especialmente para los cursos que tución, ya que fue pion sas propuestas educar su momento, marcaro provincia de Córdoba.

se dictaban en Cervantes, se constituyó en 1972 la Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Inmobiliaria, de Enseñanza y Mandatos (SAIPE S.A.C.I.I.E.M). A su vez, con la denominación de "Cursos Saipe" se identificaba a las capacitaciones orientadas por esos programas que eran difundidos con el slogan de "Sepa por Saipe".

A principios de febrero de 1973, Cervantes se traslada a un nuevo local propio ubicado en Galería Cinerama en la ciudad de Córdoba. Una época de crecimiento para la institución, ya que fue pionera en diversas propuestas educativas que, en su momento, marcaron hitos en la provincia de Córdoba. En 1984 comenzó un período de más expansión y crecimiento para Cervantes, que inició con la adquisición y remodelación del emblemático edificio ubicado en barrio Alberdi, que comenzó su actividad como sede de estudios superiores, impartiendo el Bachillerato de Nivel Medio.

Luego en 1999 SAIPE S.A. transfirió sus servicios educativos, titulaciones, derechos de enseñanza y la mayoría de sus bienes muebles y equipamiento tecnológico a la Fundación Universitaria Cervantes (FUNIC), entidad sin fines de lucro que significó la consolidación de trayectoria educativa de la institución.



Las aulas híbridas representaron un cambio total en la forma de cursado en Cervantes, permitiendo total flexibilidad en la asistencia a clase.

# Un problema que debutó en 2010 en la cancha de Belgrano

APUESTAS DEPORTIVAS. Un partido de selecciones Sub 20 en Alberdi terminó en una causa penal a nivel mundial. Desde 2021, se legalizaron las apuestas y el mercado de apuestas creció.

### Federico Giammaría

fgiammaria@lavozdelinterior.com.ar

La noche del 17 de diciembre de 2010, en la cancha de Belgrano, el árbitro húngaro Lengyel Kolos adicionó 12 minutos en un partido entre las selecciones Sub 20 de Argentina y Bolivia. Y en el último suspiro, cobró un penal para los locales.

El torneo (organizado a las apuradas), el origen de los árbitros (se retiraron los argentinos y se reemplazaron por húngaros), el alargue (inexplicable) y el resultado (1 a 0 a los 112 minutos), todo fue llamativo aquella vez. Una situación sobre la que una fuente anónima -vía email- alertó al periodista que escribe.

"El partido estuvo claramente amañado, el árbitro no hizo más que esperar el gol", había escrito aquella vez un gambler (jugador), que además aportó pruebas sobre el comportamiento de casas de apuestas de Europa del Este y Asia.

Aquel hecho mereció una serie de notas publicadas en La Voz, que tuvieron impacto nacional. No estábamos errados. Años después, se comprobaría que el partido en la cancha de Belgrano había sido manipulado por la mafia de las apuestas deportivas.

Lo confirmó el singapurense Wilson Raj Perumal, considerado uno de los cerebros de la mafia de las apuestas más importante del planeta.

En 2014, el asiático reveló en el libro Kelong Kings (escrito por los periodistas Alessandro Righi y Emanuele Piano) lo sucedido en Córdoba. y confirmó lo del arreglo, un hecho que luego fue usado por la Policía Europea (Europol) como ejemplo de la mafia de las apuestas en el fútbol.

Pero no sólo explicó cómo se realizó la maniobra con el árbitro húngaro. Perumal también reveló que planeaba hacer negocios con apuestas nada menos que en un torneo en el que jugarían Boca y River. Algo que no logró realizar, al menos según su testimonio.

"En diciembre de 2010, el continente americano se despertó de su inocente sueño", había dicho el asiático, desafiante.

El árbitro Kolos terminó preso en su país y en 2011 la Comisión Disciplinaria de la Fifa lo suspendió de por vida (junto a otros cinco árbitros) por casos de corrupción.

### Otros tiempos

Aquel bautismo se produjo en una época en la que los teléfonos inteligentes salían a la luz, y las apuestas estaban reservadas para un pequeño segmento de la sociedad conocedor de los mecanismos y de las páginas, todas internacionales.

Pero de la mano de la evolución tecnológica, las apuestas deportivas no pararon de crecer. Y el deporte argentino, lo sufrió, y lo sufre. Sobre todo el fútbol, que puede dar cuenta de varias denuncias similares a la de la noche en Alberdi.

Las apuestas on line recién en 2021 serían reguladas con leyes específicas en varias provincias del país, como pasó en Córdoba.

Pero eso no detuvo la mancha que significa el arreglo de partidos, especialmente en categorías de ascenso, en especial de Buenos Aires.

En marzo de 2022, Enrique Merelas, presidente de El Porvenir, despidió a ocho futbolistas de su club luego de denunciar apuestas clandestinas. Lo hizo después de que los implicados confesaran que habían "ido para atrás" ante Berazategui.

Según publicó TyC, tras varias investigaciones, Merelas se enteró que a uno de sus futbolistas le habían ofrecido una "enorme cantidad de dinero" para que haga un penal y tres córners.

Fue tal el escándalo que "se provocó un disturbio en el vestuario entre los jugadores del plantel, debido a una recriminación masiva hacia los involucrados que cobraron una suma de dinero para que el equipo fuera para atrás", consta en la denuncia policial.

"Me genera mucha vergüenza tener que contar esto, estoy muy triste. Lo que pasó en El Porvenir con las apuestas clandestinas tiene que ser investigado en otras instituciones de la categoría. Ya hice la denuncia del caso, tengo que estar cubierto, porque esto es algo gravísimo", dijo el

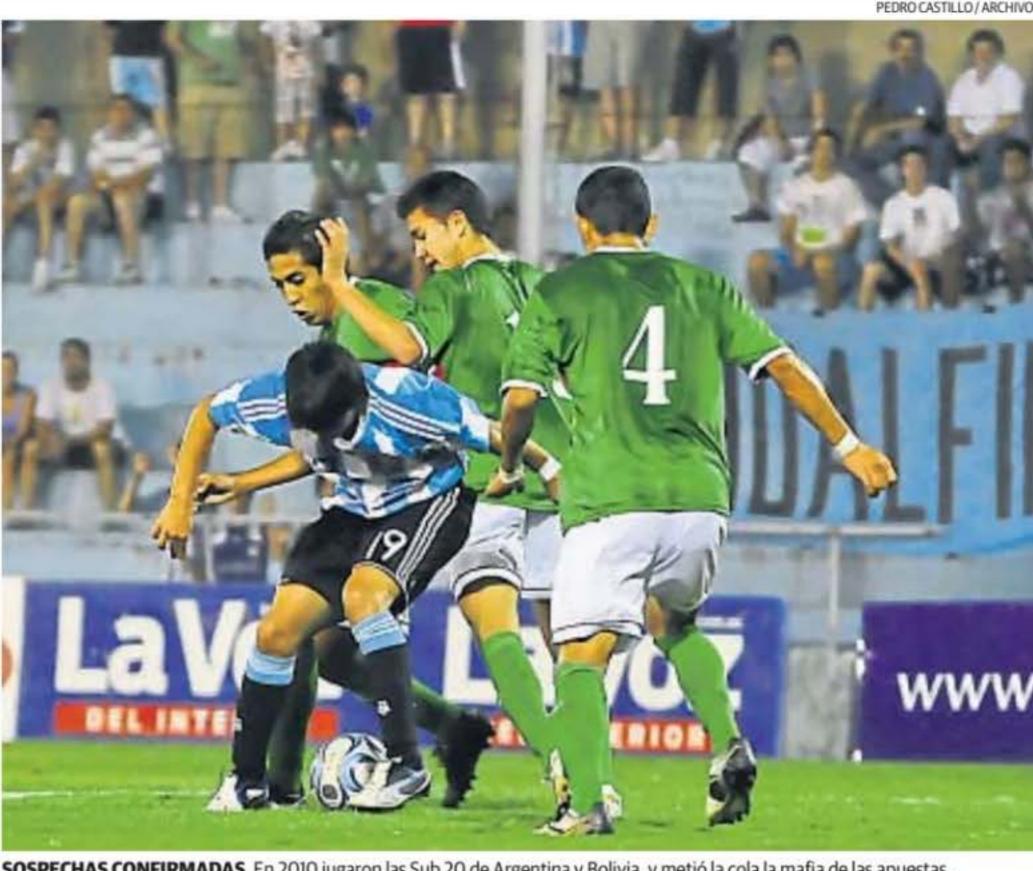

SOSPECHAS CONFIRMADAS. En 2010 jugaron las Sub 20 de Argentina y Bolivia, y metió la cola la mafia de las apuestas.



MAIN SPONSOR. La plataforma de juego "online" PlayCet, en la camiseta de Belgrano.

máximo responsable de la entidad.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Martín Rodríguez. de Lanús. ¿Qué pasó? Los futbolistas terminaron sobreseídos y se elevó a juicio a un supuesto "representante" que ofició dádivas para lograr un resultado determinado.

Desde la fiscalía explicaron que no lograron probar la conducta maliciosa de los futbolistas, y que la difusión mediática hizo que los implicados eliminaran muchas las pruebas.

Pero además, hay elementos para determinar que las apuestas se manejaron en un circuito blue, más a nivel artesanal que desde plataformas on line.

De todas maneras, no fue el único caso. En 2023, el futbolistas Claudio Leguizamón, de I.J. Urquiza, denunció en sus redes sociales que "apostadores "habían tomado contacto con él y sus compañeros para "ir para atrás en un partido".

Según explicó, el hecho le pasó a

dos futbolistas de reserva que estaban en el plantel de Primera.

"Al arquero le ofrecieron mil dólares para que se deje hacer un penal. El apostador lo llamó y le dijo: 'Mirá somos una agencia de representantes'. Pero se corroboró que no era así. Y le dijo: 'Vas a tener un penal en el primer tiempo, dejátelo hacer'. Después, a uno de los capitanes de reserva también le dijeron que vaya para atrás que estaba todo arreglado, que iba a ganar 10 mil dólares por ir para atrás", contó.

También Javier Balbuena, arquero Puerto Nuevo, denunció una propuesta para arreglar un partido. "A este triunfo se lo dedico a esa persona que me llamó y está metido en las apuestas. Lo peor es que fue técnico de un equipo grande de zona Sur, me ofreció dólares para que me tire para atrás, encima sigue dirigiendo en el exterior... Increible que un actual DT esté metido en las apuestas y ofrezca esto a los jugadores", posteó en su Instagram.

En la Justicia advierten que, más allá de las denuncias mediáticas, no hubo impulso en Tribunales con una presentación formal.

### En las camisetas

La relación con el fútbol no se quedó solo en las apuestas. También hay hoy un fuerte vínculo comercial con esponsoreos varios. Con figuras del fútbol, como Daniel "el Tano" Angelici, siempre omnipresente.

"¡Una pena! Vincular algo tan lindo como el deporte y el fútbol a algo que atenta contra la salud y que genera una adicción tan peligrosa y dañina. Esto no me hace sentir orgulloso del club del cual soy hincha", dijo el padre Munir Bracco, titular de la Pastoral Social de Córdoba.

Fue para compartir un posteo en el que el club Belgrano le daba la "bienvenida" a Playcet, la casa de apuesta on line de Córdoba, como main sponsor del Pirata.

Braco, hincha del Celeste, es un férreo luchador contra las apuestas on line y no dejó pasar la unión comercial del club que preside Luis Fabián Artime.

"La alianza permitirá a los usuarios de Playcet disfrutar de contenido exclusivo y beneficios especiales, mientras que Belgrano promoverá la innovación y el entretenimiento en el mundo del juego legal, con todos los valores del deporte y del juego responsable", dijo Belgrano.

Según publicó La Voz, Playcet lidera el mercado cordobés con el 54% por ciento de los apostadores registrados. Es propiedad del Grupo CET (de Aldo Roggio y Miguel Caruso) y Daruma Sam (una empresa que explota apuestas en Paraguay).

Belgrano se sumó a otros clubes que reciben esponsoreo de casas de apuestas, como Boca (Betsson); River (Codere), Racing de Avellaneda (Betsson), Lanús (Codere) y Newell's y Rosario Central (City Center).

La única excepción fue Vélez, que decidió no renovar con Bplay.

# Grieta entre los que piden prohibirlo y los que van por cambiar la legislación

JUEGO "ONLINE". En la Legislatura hay 14 proyectos presentados. El oficialismo buscará hacer modificaciones para exigir datos biométricos a jugadores. Los más duros piden la derogación de la ley votada a fin de 2022.

### Verónica Suppo

vsuppo@lavozdelinterior.com.ar

En la Legislatura se reactivó el debate por el juego online y se espera que en agosto se trate un cambio en esta normativa. El oficialismo tiene indicaciones del gobernador Martín Llaryora para avanzar en una modificación que fije nuevos requisitos para los apostadores, como la obligatoriedad de dejar asentados sus datos biométricos, pero también instar a los legisladores nacionales por Córdoba a que trasladen esta inquietud en el Congreso nacional.

En total, hay 14 proyectos, algunos de los cuales ya comenzaron a ser debatidos. Las propuestas se dividen entre la que plantearon que se den de baja las cuatro licencias autorizadas para explotar las apuestas virtuales (Betsson, PlayCet, B-Play y Jugadón) y se derogue la ley 10.973; y aquella que proponen modificaciones.

Sobre esta última postura pretenderá imponerse el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba. El justicialismo no ve con malos ojos habilitar el ingreso a las plataformas por datos biométricos, para bloquear las apuestas de los menores.

### Modificaciones

En ese sentido, la oficialista María Rosa Acevedo ingresó en mayo un proyecto para crear el registro de datos biométricos. En esta propuesta también se plantea "colaborar con el Estado en la detección y erradicación de los juegos ilegales, destinando por lo menos un 10% del plan publicitario a campañas con mensajes explícitos en contra del juego ilegal".

Otro dato que introduce es prohibir la publicidad sin la autorización de la Lotería de Córdoba. Lo que buscará de esta forma el oficialismo es evitar que en clubes u en ómnibus exista publicidad de los sitios de jugadas virtuales, algo que en los hechos no permitió la Lotería de Córdoba en los equipos de fútbol.

Acevedo argumentó que "a pesar de los evidentes avances en la reglamentación y control del juego en línea, existe todavía espacio en la legislación para mejorar los mecanismos de prevención del juego ilegal en línea y de otras problemáticas".

Acevedo explicó a La Voz que hay voluntad de abordar el tema: "Vamos compatibilizar proyectos presentados por los diferentes bloques. La opinión de nuestro bloque es que derogar no es la solución".

Además, 14 legisladores del oficialismo presentaron un proyecto en el que se insta a "la Cámara de Diputados a priorizar y acelerar el tratamiento de un marco normativo para el juego en línea a nivel nacional".

### Las posturas en la UCR

El bloque de la UCR es uno de los que más proyectos lleva presentados con este tema. Sólo Ferrero elevó cinco propuestas, y sumó una sexta iniciativa para que se bloqueen las páginas clandestinas.

En abril, 13 legisladores radicales impulsaron un proyecto para que sean modificados dos artículos de esta iniciativa con la intención de "ampliar el monto del canon que deben abonar los licenciatarios", y exigir que ese pago "sea destinado a fines sociales".

Ferrero sumó un proyecto de resolución en el que instó al Ministerio Público Fiscal para que "disponga el bloqueo e impedimento de acceso a diversas páginas web o dominios, así como sus direcciones IP asociadas. que violan la normativa vigente en materia de regulación del juego".

En ese proyecto, Ferrero presentó un listado de 345 sitios de apuestas virtuales que aseguró no están bajo la ley provincial. Al mismo tiempo, la radical propuso una ley para crear el "Plan de Prevención de la Ludopatía en Línea" en el ámbito educativo.

A estas iniciativas, Ferrero agregó un proyecto para la crear el Observatorio del Juego en Línea como organismo autónomo y autárquico, junto con una primera propuesta elevada en febrero para prohibir la publicidad bajo cualquier modalidad de los juegos de azar, aun cuando tengan habilitaciones previas de la Lotería; además de un registro con los datos biométricos del jugador, y más campañas con un canon específico para combatir la ludopatía.

Esta primera iniciativa de modificación que se presentó a comienzo de año, pero que no planteó la derogación, es la más similar a que propuso Acevedo y con la que el oficialismo estaría dispuesto a compatibili-

"Todo el interbloque se opone al juego online y jamás hubiera sido cómplice de abrirle la puerta a que ingresen a la casa de cada cordobés, pero hasta que veamos qué sucede, he trabajado en iniciativas que pudieran regular y neutralizar el daño que provoca", dijo a La Voz Ferrero.

### Los que piden la derogación

En las últimas semanas, el Frente Cívico endureció más su postura y presentó un proyecto en el que planteó la prohibición de estas apuestas. Además, ingresó un provecto que



Existe espacio en la legislación para mejorar los mecanismos de prevención del juego ilegal en línea.

María Rosa Acevedo Legisladora Hacemos Unidos



también fijó la derogación de la ley 10.793 para dar de baja la presentación de las licenciatarias. Este lleva la firma del presidente del bloque de la UCR, Matías Gvozdenovich, juntos con otros legisladores radicales.

El juecismo sumó otro proyecto para la creación del "programa de lucha contra la ludopatía on line, junto con el la derogación de la ley, que tiene también las firmas de la radical Graciela Bisotto (monobloque), Her-



Todo el interbloque se opone al juego 'online' y jamás hubiera sido cómplice de abrirle la puerta.

Alejandra Ferrero Legisladora Unión Cívica Radical



Futuro) e Ignacio Sala (PRO).

"Nosotros vamos a insistir y esperamos que lo podamos debatir en las comisiones cuanto antes. No podemos ser tibios con este tema, pedimos la derogación", expresó a La Voz Nostrala, quien adelantó que no están dispuestos a votar sólo una modificación de la norma.

Rodrigo Agrelo, legislador de Encuentro Vecinal Córdoba, fue otro de los opositores que desde comiennández Maqueda (Construyendo zo de año planteó en un proyecto de las licencias", expresó Agrelo.



Nosotros vamos a insistir y esperemos que se trate. No podemos ser tibios con este tema, pedimos la derogación.

Walter Nostrala Legislador Frente Cívico



"prohibir la adjudicación de toda nueva licencia de explotación de juegos de azar" bajo la ley 10.793.

"La adjudicación de las primeras cuatro licencias ha dejado a la Provincia complicada entre dos fuegos: por un lado, proteger a sus ciudadanos de las potenciales patologías adictivas derivadas del juego on line: y, por otro, el eventual lucro cesante que, en caso de rescisión contractual, podrían reclamar las adjudicatarias



DOMINGO 28 DE IUI IO DE 2024 LaVoz

### Política

### Daniel Passerini

# "Hace un año el contexto era malo y ahora es muy malo"

INTENDENTE DE CÓRDOBA. Es crítico con Milei. Dijo que el boleto de transporte aumentará en agosto. Afirmó que su relación con Llaryora es "excelente".

Florencia Ripoll Federico Giammaría

politica@lavozdelinterior.com.ar

ace un año, el contexto nacional era malo y ahora es muy malo", afirmó Daniel Passerini, intendente de Córdoba. Para el dirigente peronista, la victoria de Javier Milei no cambió la mala situación que viene desde 2011. "Hoy llevamos siete meses y algunos días de gestión municipal y lamentablemente la situación está mucho peor que el año pasado", agregó.

Para el intendente, todo "eclosionó en diciembre" y aunque el Presidente asumió en una realidad muy complicada, lo hizo con una gran expectativa popular. "Pero hoy esa expectativa empieza a disminuir", aseguró Passerini en tono crítico hacia la Nación.

"El año pasado, nuestro programa de atención a personas vulnerables en situación de calle asistió a 1.414 personas", contó.

### -¿En todo el año?

 En todo el año. No necesariamente esas personas estuvieron alojadas juntas alojadas. A veces, hay gente que a la que se le quemó la casa, otra que sufrió un desalojo. Bueno, en todo el año pasado atendimos a 1.414. Ahora, al 31 de mayo de este año, ya eran 1.397. Así que, a mediados de año seguramente superaremos el total del año pasado. El escenario no muestra optimismo. Y otro dato que tiene que ver con lo social es que el año pasado, a esta altura, no llegábamos a 1.000 efectores comunitarios asistidos por el municipio. Son los merenderos, comedores, gente que brinda asistencia en un barrio. Al 30 de junio pasado, ya eran 1,970. Estamos aportando 400.000 pesos en lo que va del año, a cada uno de ellos, a través de la tarjeta Activa. Pero el año pasado, además eran la mitad, esos casi 900 efectores recibían alguna asistencia del Gobierno nacional. Este año la Nación se retiró de esas prestaciones. Eso ha incrementado la demanda hacia nosotros y obviamente, hacia nuestro presupues-

 En el transporte se retiraron los subsidios nacionales. Usted había planteado que, para un nuevo uniformar la tarifa, como lo venimos



aumento del boleto, iba a esperar la incorporación de unidades nuevas para mejorar el servicio. Trascendió que el 3 de agosto podría ser ese aumento? ¿Es así?

-Hace varias semanas que hay ansiedad por ver cuándo aumentaremos el boleto. En mayo fui contundente, dije que cuando mejoráramos el servicio con la incorporación de las unidades nuevas, y eso se completara, iba a ser el momento para adecuar la tarifa. Todavía faltan llegar entre 18 y 20 coches. Esta semana empezaron a circular 10 más de Tamse en lo que eran las líneas de Ersa. El aumento será cuando estén completadas las unidades. No puedo decir el día y la fecha.

### -¿Sería inminente? ¿Y cuál va a ser el precio?

-En agosto seguramente. Vamos a

haciendo, con Rosario, Santa Fe, Paraná, en \$ 940. Desde hace semanas, desde distintos lugares, tiran números y se juega con la expectativa de la gente. Tomamos un compromiso que vamos a cumplir. Hoy, en este contexto, el boleto debería salir \$ 1.700 a decir de la Fetap, que es la que más empuja para aumentar. A esa brecha, la estamos cubriendo con recursos municipales. Solos.

### -Los subsidios que se cortaron, ¿ya no van a volver?

-Sí, pero porque tuvimos reuniones

El Gobierno nacional hace populismo para los porteños y ortodoxia económica para el interior.

con el jefe de Gabinete (Guillermo Francos) y estamos en contacto permanente con el secretario de Transporte (Franco Mogetta), y estamos trabajando para que Córdoba tenga la Sube. Estamos armando el nuevo marco regulatorio, que va a ser solo con subsidio a la demanda. Al momento que rija el nuevo sistema, la Municipalidad no va a poner más. Tiro otro número que es muy preocupante: en lo que va del año, ya hemos puesto desde el municipio casi cuatro veces más que en 2023.

### -¿Cuánta plata es eso?

 -Ya son más de 50 mil millones de pesos. En enero, nunca nos imaginábamos que, de aquel presupuesto, ibamos a tener que poner semejante cantidad de recursos. Nadie nos dijo que el Gobierno, de manera unilateral y los intendentes de las capitales de las Acá, no le echamos la culpa a nadie ni

provincias, nos iba a quitar el subsidio. Lo que más nos preocupa es que la Nación siguió discriminando al interior y acercándose al Amba. Y ahora está haciendo algo muy malo: el Gobierno le va a reconocer, aunque debería reconocer todas las sentencias judiciales, la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientas, se olvida de las deudas con las cajas de jubilaciones de muchas provincias, entre ellas la nuestra. El Gobierno nacional hace populismo para los porteños y ortodoxia económica para el interior.

NICOLÁS BRAVO

### -Agosto, ¿la Sube en Córdoba?

-Para firmar. La aplicación puede darse en septiembre.

### Relación con Llaryora

-Hay comentarios que no es buena la relación con Llaryora. ¿Cómo está con el gobernador?

-No es buena... es excelente.

### Dicen que hay tirantez, que no le hace críticas a la gestión anterior porque fue también la suya.

-Fue nuestra gestión, fui vice intendente de Martín. Tenemos una responsabilidad no solo institucional sino generacional, porque guste o no, representamos una etapa de la política que en nuestro espacio significa continuar un círculo virtuoso que empezó hace 25 años con De la Sota, que luego contínuó en Schiaretti, y del que hoy Martín toma la posta, y en el que yo complemento y acompaño desde la ciudad. La relación es excelente no solo por cuestiones afectivas sino porque los dos tenemos la misma mirada hacia lo que pasa y hacia lo que hay que hacer. Siempre hay comentarios y opiniones, y quizá podemos tener diferencias sobre cómo mirar un problema, pero no en cómo hay que resolverlos. Y en lo que más coincidimos es en el valor de nuestra responsabilidad. Hoy la gente necesita que interpretemos el signo de los tiempos. La elección nacional mostró más que un "apoyo a..." fue "un desprecio de..." La gente se hartó de un montón de cosas y Milei es el emergente de sinsabores, broncas y desconciertos. Pero con eso solo no se gobierna, no alcanza para resolver los problemas. En solo a nosotros, y hablo en nombre de Córdoba los problemas se resuelven.

nos quejamos, sino que vivimos resolviendo problemas. El Gobierno nacional se deslindó de muchas responsabilidades, pero con el gobernador no le devolvemos la pelota. La tomamos v resolvemos.

### -Llaryora lidera está armando el "partido cordobés" ¿el PJ No pierde identidad el peronismo?

-No hay que tener miedo a hablar de ciertas cosas. Tengo hijos adolescentes, y hablarles de peronismo requiere de casi 45 minutos de historia. Lo que no pasa de moda es el humanismo social y cristiano al que adhiero, y es la base en la que uno abreva para hacer política. Lo que no tiene que pasar de moda es el respeto a las normas institucionales y el apego a una doctrina social. El primero de julio fue el aniversario del fallecimiento de Perón y el 26, el de Eva; y el 12 se conmemoraron 25 años de la asunción de De la Sota. Ese fue el inicio de círculos virtuosos. De la Sota transformó algo que parecía imposible en la política: prometió que iba a bajar los impuestos. Juró y a los 30 minutos firmó el decreto para bajarlo. Prometer y cumplir pasó a ser algo posible. Esa es la vara que vamos a tener.

### -¿Están decididos a reformar la Carta Orgánica de la Municipalidad? ¿va a buscar la reelección?

–No, no. A 30 años de la Carta Orgánica de uno de los grandes intendentes de la ciudad, como Américo Martí, que hizo mucho y que proyectó hacia el futuro, pasaron muchas cosas: una pandemia, la irrupción de la inteligencia artificial, la ciudad va se ve como un ente metropolitano...

### -¿Quedó vieja la Carta Orgánica?

-No digo eso. Creo que hay que adecuarla. Pero además de la Carta Orgánica, estamos empezando a estudiar el Código de Convivencia. Recordarán que el Código de Faltas, por un montón de excesos y de malas interpretaciones, se derogó a nivel provincial y municipal; y por eso se hicieron los códigos de convivencia. A esa discusión hay que darla. Esta semana recorri el Hospital de Urgencias, además voy a las escuelas, y veo en la calle incidentes que se dan con las autoridades policiales o los inspectores. Hay un nivel de violencia social que se ha agravado en estos 30 años producto del consumo problemático y del cambio de muchos patrones. Antes no existían las redes sociales. Por eso, hay que discutir el Código de Convivencia.

### -Entonces, ¿no se va a discutir, no se va a plantear la reelección?

-No... Bajarle el precio a los problemas de los que estamos hablando, que estamos padeciendo y que tenemos que solucionar sería una falta de respeto a los cordobeses y a mí mismo. Esa es una posibilidad inexistente. No estamos hablando de una reforma electoral.

### -Hay un problema, como usted no tiene reelección, el PJ va a tener que buscar un nuevo candidato.

 Nuestro espacio político lo primero que prioriza es hacer buenas gestiones; y las buenas gestiones son garantía de que nos avale la gente. Soy intendente porque con Martín hicimos



DANIEL PASSERINI. "Hay que actuar para controlar el juego 'online".

jamos en equipo con Schiaretti. Esa es la matriz sobre la que tenemos que desarrollar lo que viene. Queremos abrir la discusión para ver si existe la necesidad de la reforma de la Carta Orgánica.

-Es un proceso complejo que, si se quiere hacer un cambio profundo, exige elegir constituyentes en una elección en la que participarían los vecinos. Todo en un marco una excelente gestión y porque traba- de restricción económica. ¿Se tico que tiene que ver con sustancias. podés hacer es no hacer nada.

### Una reforma de la Carta Orgánica Municipal no incluirá mi reelección. Pero hay que adecuarla a estos tiempos.

### haría igual?

-De eso se trata el proceso que estamos iniciando. Vamos a hacer cuatro precongresos de participación, va a haber un congreso, que lo venimos haciendo, y este sería el cuarto. Obviamente, el primer eje es cómo profundizamos la participación ciudadana. La discusión que abrió (Rubén) Martí cuando inauguró los CPC sobre la descentralización. Vamos a ver si están las condiciones para pasar a un sistema como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. con "comunas". Allí, los representantes de los CPC son elegidos por el voto. Sería la matriz inicial de la discusión. Escuchamos a todos e invitamos a todas las universidades de Córdoba a participar. Entendemos que si se abre la discusión quizás se genere la posibilidad, o no, de una adecuación de la Carta Orgánica. Y si de esa discusión surge una conclusión valedera, el año que viene se evaluará la adecuación.

### Está la discusión en la Unicameral sobre el juego online ¿Se necesita una regulación urgente para proteger a los adolescentes?

-Soy médico y me dedico a atender una parte del consumo problemáLamentablemente, hav exceso de ofertas de accesibilidad porque hay invitación permanente en el teléfono, en la tele, la radio o si se mira un partido. Hoy está muy presente y todos los que tenemos alguna responsabilidad institucional debemos actuar. La discusión es restringir o ayudar más al que la padece... Pero la fórmula ideal aún no la tenemos porque, si no, ya la estaríamos aplicando. Es un problema mundial, aunque la tecnología nos da novedades y vamos a trabajar en el diseño de herramientas para proteger los espacios que están bajo nuestro control.

### -Para restringir, por ejemplo, el acceso a plataformas.

-Sí, filtros en las escuelas. Ya estamos trabajando. Estuve viendo tecnología en España. El tema es que hay muchas herramientas informáticas que son útiles para vender contenidos. Centrar o cerrar la discusión solo a nivel provincial o a nivel municipal sería solo hablar del tema, pero no resolverlo. La gran discusión debería ser una ley nacional. Ahí hay que ver cómo juegan los verdaderos intere-

### ¿Se refiere a la oposición acá, en Córdoba?

 Absolutamente. Porque podemos tomar un montón de decisiones y ponernos de acuerdo, pero vas a seguir viendo mucho contenido de Buenos Aires, que entra por todos lados. La discusión de fondo va por ahí. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Como me enseñó De la Sota, frente a un problema lo peor que



10 | DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 | POLÍTICA LA VOZ

# Actividad económica: no tan mal, pero muy lejos de los festejos

**ECONOMÍA.** El campo marca el pulso y lidera la recuperación. La industria y la construcción no levantan cabeza. En el consumo hay algunas señales positivas de la mano de las cuotas.

### Laura González

lgonzalez@lavozdelinterior.com.ar

Prohibido hablar de brotes verdes. Menos, de la "esperanza en el segundo semestre". No hay economista que se anime a usar esos términos, al menos en honor a las cábalas, aunque haya algunos datos que podrían asimilarse a la expectativa que se había generado en el 2016 con el gobierno de Mauricio Macri, y que luego no se concretó.

Los datos recientes difundidos por el Indec dan cuenta de que en mayo la actividad económica creció 2,3% interanual y con eso, se cortó la racha de seis meses consecutivos negativos. Es el primer mes positivo de la era de Javier Milei.

Pero, como a veces pasa con los promedios, el árbol tapa el bosque. "Es todo campo, sin campo estás cinco abajo", dice el economista Andrés Borenstein, de la consultora Econviews y uno de los primeros en aclarar ser "respetuoso" de las cábalas. Los números dan bien porque se comparan contra lo peor de la sequía: el sector que conforman la agricultura, la ganadería y la forestación creció 103% interanual.

"Si miras la línea de la evolución, ya se tocó el piso y está zanjado que no habrá una recuperación tipo "V corta", aunque tampoco se ve una "L". El piso fue marzo-abril según el sector, pero es débil todavía el ascenso", describe Borenstein.

"Algo camina, camina despacio, pero va; el crédito está creciendo al 15% mensual en términos reales y eso es generalizado, no sólo para un sector: líneas corporativas, personales, tarjetas, descuento de documentos", agrega.

Medido frente a abril, el dato de Indec marcó un 1,3% de crecimiento. Desagregado, eso implica que mejoraron en el mes 11 de los 15 sectores en que se divide el Emae.

Se verificó una recuperación de la construcción (+2,6%), algo mejoró el comercio (+0,85%), hoteles y restaurantes (+1,7%), intermediación financiera (+2%), agro (+1,6%) y transporte (+1,4%).

De todos modos, los economistas advierten que junio podría no repetir, en parte por los feriados y en parte por la suba de los dólares financieros, que aportó una cuota de incertidumbre.

"La actividad agroindustrial está beneficiada por la mejor cosecha gruesa, que ha sido buena, salvo en el maíz, por el impacto de la chicharrita. Lo que está muy mal son los



Hasta ahora, la recuperación es toda del campo. Sin campo estamos 5 puntos abajo. Pero ya se tocó piso.

Andrés Borenstein Consultora Econviews



66

La actividad agroindustrial está beneficiada por la mejor cosecha gruesa. Los precios son malos.

Luis Macario Expresidente de la Bolsa de Cereales



precios internacionales, mientras que los derechos de exportación siguen firmes, vigentes y sin posibilidades de que los bajen por lo menos en el corto plazo", dice Luis Macario, ex presidente de la Bolsa de Cereales y de la Cámara del Maní y ahora titular de la Unión Industrial Córdoba. Efectivamente, la soja cayó 26% respecto de un año atrás; el maíz, -28,4% y el trigo, -25,4%.

Para el economista Gastón Utrera, la actividad económica dejó de caer. "Ya hay signos de recuperación. No hay que mirar variaciones interanuales, sino variaciones mes a mes, con series desestacionalizadas", sostiene.

Está entre los más optimistas al asegurar que "este semestre va a empezar la recuperación del comercio, por la recuperación de poder adquisitivo de salarios y luego va a impactar en industrias de consumo masivo".

También hay mucho movimiento en el sector de hidrocarburos: Pérez Companc vuelve a producir crudo, PAE anunció un emprendimiento para exportar gas, hay anuncios de inversiones de todas las grandes compañías. No tiene mucho efecto multiplicador en el empleo, pero contribuye a cortar la mala racha.

### ¿Y el resto?

El campo representa 7% del PBI. Suele empezar como el primer motor de tracción, pero para que esa mejora llegue de manera elocuente a los grandes centros urbanos deben pasar tres o cuatro meses buenos. ¿Hay alguna otra actividad que haya encontrado ya el piso?

La minería y cemento parecería serlo. "En junio se estabilizó la caída y en julio hubo una leve mejora en producción y despacho, pero el semestre va a estar 40% abajo del mismo período", advierte José Díaz, de la cámara del sector. En la construcción privada (en obra pública hay muy poco, de gobiernos provinciales básicamente) hay alguna expectativa por el blanqueo a cero costo de hasta 100 mil dólares.

El problema es que los altos costos en dólares derivaron en inmuebles a estrenar nuevos, que el comprador no convalida. "El mercado del usado ha sido mucho más activo, ya que los titulares de inmuebles han vendido por debajo del costo sin importar la reposición del producto, eso también hace que los desarrollos nuevos no tengan aun un mercado más activo, estamos todos ansiosos y expectantes", dice Roque Lenti, titular de la Ceduc, que agrupa a los desarrollistas urbanos.

De todos modos, con la reaparición del crédito hipotecario y el
repunte del dólar (que revaloriza la
parte que debe aportar el comprador), hay consultas que hasta hace
pocos meses no estaban. "La suba
de la brecha es una mala noticia en
general para la economía, pero puede ayudar a la compra de durables
porque son situaciones en donde la
gente quema el canuto para comprar una heladera, auto, moto o
hacer pequeñas refacciones en la
vivienda", dice Borenstein.

La industria también sigue complicada. "Todos están con caída en el nivel de actividad, hicimos un paneo por todos los sectores esta semana en el comité de la UIC y todos decían que estaban en el piso; algunos con leve signo de recuperación, pero nada vigoroso", dice Macario.

### Consumo

Pero lo que determina el humor social y el ánimo de la gente es el consumo. Y para eso hay que mirar dos números: lo que pasa con los precios y lo que pasa con el salario. El descenso de la inflación ayuda y el

### Primeras señales de sobrevida

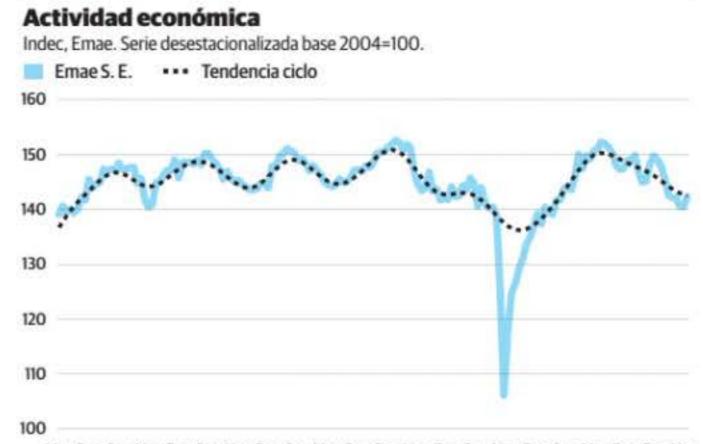

May Ene Sep May En

### Sectores de la economía en mayo

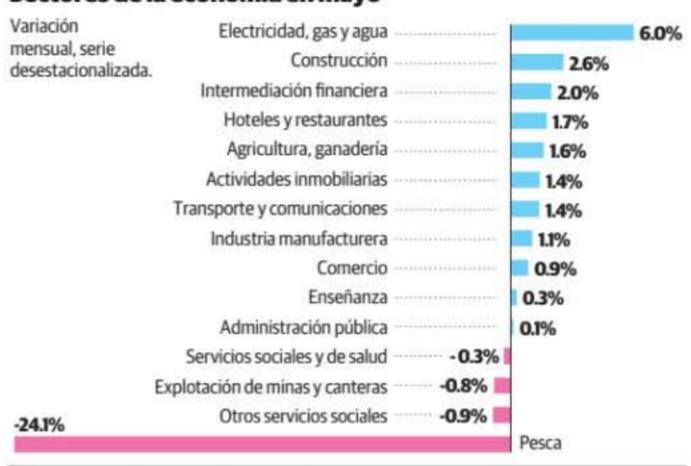

### Los salarios le empiezan a ganar a la inflación

Variación mensual de salarios e inflación.

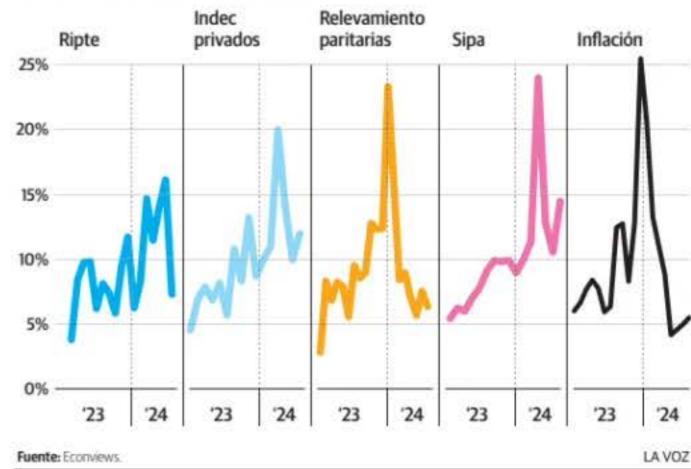

salario comienza a recuperarse. "Viene recuperando desde el quinto subsuelo, pero recupera al fin", dice Borenstein. El índice de salarios de mayo de Indec arrojó 8,3%, casi el doble que la inflación (4,2%) e hilvana dos meses de recuperación real.

"Aun cuando continuamos con disminución en las ventas respecto de años anteriores, el consumo se está recuperando. Los bancos han aparecido y las cuotas facilitan las ventas. Hay un porcentaje bajo de vacancia de locales comerciales y el empleo subió levemente", dice José Viale, titular de la Cámara de Comercio de Córdoba. "Es necesario que disminuya la presión impositiva porque el ajuste del precio de los servicios ha sido muy severo y ha bajado el margen de utilidad", pide.

En las ventas en supermercados pasa al revés de lo que pasa en el campo: el semestre del 23 fue muy bueno, atípico. "Los supermercados

tenían programas oficiales, la gente se stockeaba por las versiones sobre un nuevo gobierno y por lo que pasaba con el dólar blue y porque hubo planes varios para ganar las elecciones", dice Osvaldo del Río, titular de la consultora Scentia. "Así, la base de comparación es muy alta, con mucho anabólico; ahora no hay más stockeo porque la gente no tiene plata aunque hay indicios de que los salarios se recuperan y ese 'gap' que entre salarios e inflación se achica", sostiene.

Un dato a considerar es la reaparición del crédito. En los últimos 90 días, según la consultora Econviews, el stock de crédito en pesos al sector privado se incrementó un 51% en términos nominales, 32% en términos reales.

En síntesis: mayo aportó una cuota de optimismo, la sensación de que se dobló la curva, pero es temprano aún para festejar. POLÍTICA | DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024

### Milei, con Villarruel, pero sin anuncios en la Rural

**GOBIERNO NACIONAL.** Dará su primer discurso en la exposición. Será hoy a las 11. Condicionará la baja de las retenciones a la marcha de la economía.



APERTURA. El presidente Milei inaugurará la Rural de Palermo, junto a su vice.

El presidente Javier Milei brindará hoy su primer discurso en la Exposición Rural de Palermo, un compromiso importante para cualquier mandatario. Según fuentes de la Casa Rosada, hará una reivindicación del sector agropecuario, pero no habría anuncios concretos en lo inmediato.

"Reiterará que se bajarán las retenciones agropecuarias, pero sin fecha, y condicionado a la marcha de la economía", repiten los funcionarios libertarios.

Milei siempre dijo que las retenciones al campo eran un impuesto "horrible", pero nunca le puso fecha a una eventual baja gradual.

"Cuando la economía del país

Ceremonia. El presidente Javier Milei volverá a inaugurar la Exposición Rural de Palermo, luego de que su antecesor Alberto Fernández no fuera nunca. Tampoco lo hizo en su momento Cristina Kirchner. Mauricio Macri fue los cuatro años. comience a crecer, será el momento de empezar a bajar impuestos", reiteró el vocero presidencial Manuel Adorni, durante la semana pasada.

Esta versión oficial marca que, más allá de que las entidades agropecuarias esperan algún tipo de anuncio "concreto", hoy no lo habría.

Aunque nadie lo descarta de plano. El propio Presidente fue quien escribió su discurso, ayer durante el viaje de regreso desde Francia.

### Presencia

En las últimas horas se despejó una de las principales dudas políticas que se generó en los últimos días, en esta primera visita de Milei a la Rural de Palermo: lo acompañará la vicepresidenta Victoria Villarruel, y gran parte de su gabinete, hoy a las 11, cuando el Presidente deje inaugurada la 136' Exposición Rural de Palermo.

La presencia de la vicepresidenta quedó bajo signos de interrogación antes de que el Presidente partiera hacia París, luego de los roces que se produjeron por las críticas de Villarruel a Francia, país al que calificó de "colonialista".

La vicepresidenta salió en defensa del futbolista de la selección nacional, Enzo Fernández, quien quedó en el ojo de la tormenta por un cántico racista que mostró en sus redes sociales, en los festejos por la obtención de la Copa América. Hubo incluso un pedido de discul-

pas de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con el embajador francés en nuestro país.

Villarruel no se rectificó de su rio de X.

mensaje, pero desde su entorno confirmaron que estará hoy al lado del Presidente, cuando encabece la ceremonia de la exposición rural más importante del país.

Villarruel visitó el miércoles pasado la Exposición de Palermo. Almorzó con dirigentes agropecuarios y elogió al campo. "Es el principal motor productivo del país", aseguró la vice, tampoco sin dar indicios de un eventual anuncio para hoy.

### Escala en Paraguay

El Presidente arribó anoche al país, desde Francia, donde fue recibido por el presidente Emmanuel Macron. Además, estuvo presente en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París.

En una decisión que tomó sobre la hora, Milei tuvo ayer una escala en Asunción de Paraguay, donde se reunió con el embajador argentino en ese país, Guillermo Nielsen.

Según el vocero presidencial, sólo se trató de una reunión de trabajo con el embajador en ese país.

Milei felicitó ayer a su par de Paraguay, Santiago Peña, por alcanzar el investment grade (grado de inversión) en el país vecino y anticipó que "tarde o temprano el riesgo país y las calificaciones se acomodarán" en Argentina.

"Trabajo para lograr lo mismo que Paraguay. Con el superávit financiero en el Tesoro vamos en la dirección correcta. Tarde temprano el riesgo país y las calificaciones se acomodarán", respondió Milei ayer a un usuario de X.



















12 | DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 | POLÍTICA LA VOZ

# Milei, la discusión de fondo en la interna que ningún radical quiere

UCR CÓRDOBA. La relación con La Libertad Avanza es el eje de la disputa ideológica entre los radicales que amagan con confrontar en una riesgosa interna por la conducción de un partido en crisis.

Juan Manuel González

jmgonzalez@lavozdelinterior.com.ar

El fondo de la discusión por la conducción de la Unión Cívica Radical de Córdoba tiene un nombre propio: lavier Milei. Una eventual alianza con el jefe de Estado es lo que traba un acuerdo ante la interna prevista para el próximo 8 de septiembre, una elección que ningún dirigente de peso quiere que se haga, pero que ninguno descarta por esa capacidad propia de los radicales en autofagocitarse.

Para bloquear la posibilidad de un acuerdo electoral, el sector que encabeza Ramón Mestre pide a Marcos Ferrer, a quien nadie objeta como próximo presidente radical, un equilibrio tal que le impida a Rodrigo de Loredo (socio de Ferrer) alinearse con La Libertad Avanza en pos de renovar su banca como diputado nacional el año que viene.

Ese equilibrio se lograría de dos formas: con paridad en el Comité Provincia conducido por Ferrer y con el control mestrista del Congreso Provincial, el órgano partidario que fija la política de alianzas del radicalismo.

Mestre lo quiere para él, aunque sin ser él quien lo presida. Es la forma de obturar un acuerdo y garantizar que "la lista 3" no será socia (formal o discursiva) de La Libertad Avanza el año que viene. Tiene como aliados (al menos hasta ahora) a Identidad Radical (Carlos Becerra) y Córdoba Abierta (Fernando Montoya).

El sector que impulsa a Ferrer (con De Loredo como principal socio) parece dispuesto a negociar, aunque no en los términos de Mestre: es permeable a compartir el poder partidario, pero garantizando una mayoría para el grupo que lo respalda –que por otra parte reúne a la mayoría de los núcleos partidarios—, una forma de tener el control de la política de alianzas.

"Hay una nueva foto en el radicalismo, en la que Mestre aparece aislado con grupos menores, por lo que un acuerdo no puede ser 50/50 porque esa paridad no existe", dicen cerca de Ferrer al relativizar la preponderancia que tiene la variable Milei.

### Ferrer, foto y cumbre con Mestre

Este sábado, en una heladería de la calle Elías Yofre, en la zona coqueta del sur de la ciudad de Córdoba, Ferrer logró una foto potente para su candidatura a presidente: De Loredo, Oscar Aguad; los delegados de Mario Negri – su hijo Juan y la legisladora Daniela Gudiño; los representantes de lavier Bee Sellares, alineado con el gobernador correntino Gustavo Valdés – Juan Balastegui y Lucas Balián—; y a Miguel Nicolás, legislador y dueño de su propio núcleo interno (Fuerño de su propio núcleo interno de su propio núcleo interno (Fuerño de su propio núcleo interno de su propio núcleo interno (Fuerño de su propio núcleo interno de su propio núcleo interno (Fuerño de su propio núcleo interno de su propio núcleo interno (Fuerño de su propio núcleo interno de su propio núcleo interno (Fuerño de su propio núcleo interno de su propio núcleo interno



FERRER. El esquema que nuclea a De Loredo, Aguad, Negri y Bee Sellares impulsa al intendente de Río Tercero para presidente.



MESTRE. Busca un acercamiento a Milei. Lo apoyan Montoya y, en principio, Becerra.

za Renovadora).

En este esquema –que alinea a siete núcleos internos– prevalece la idea que el radicalismo de Córdoba debe "ir hacia dónde va su electorado", que se volcó masivamente a favor de Milei en el balotaje del año pasado, y que, indican las encuestas, mantiene el alineamiento con el jefe de Estado.

Al frente se posicionan por ahora

tres núcleos, con el mestrismo como principal accionista; cuenta que podría ampliarse a cuatro si finalmente la "tercera vía" que propicia el legislador Dante Rossi y el dirigente "Polo" Gait confluye allí. No es simple: en el radicalismo ven a Gait como demasiado cercano a la vicegobernadora Myrian Prunotto.

En cualquier caso, la atomización

Tres bancas en juego. El año que viene, el radicalismo de Córdoba debe renovar tres bancas en Diputados: las que ocupan De Loredo, Gabriel Brouwer de Koning y Soledad Carrizo, logradas antes de la irrupción de Milei.

del radicalismo es tal que ningún dirigente sabe con claridad qué tropa tiene para ir a la guerra.

Además de la foto en la heladería, Ferrer tuvo otra reunión importante este sábado después del mediodía: también en zona sur, en un café de la avenida O'Higgins, se juntó con Mestre para hablar cara a cara respecto de la posibilidad de un acuerdo. Llevaron padrinos: Miguel Nicolás y Fernando Montoya, respectivamente. No hubo avances: la cumbre chocó cuando abordaron qué rol debe tener la UCR Córdoba respecto del Gobierno de Javier Milei.

Sin acuerdo, desde el esquema de Ferrer reiteraron que quieren a Mestre en la conducción radical, con una representación del 30 por ciento; mientras que el exintendente reclama para él y sus aliado la mitad del partido y un equilibrio tal que un grupo presida el Comité y otro el Congreso.

Tras la fallida reunión, los apoderados comenzaron a cruzar mensajes: el día lunes vence la inscripción de alianzas, y el próximo viernes es la presentación de listas. Todo indica que ambos procesos serán cumplimentados, aunque el objetivo de cada grupo es llegar lo mejor posicionado al sprint final de la rosca.

### Danza de nombres

GENTILEZA

En general sobrevuela la idea de que ambos trámites se cumplirán, y recién el sábado próximo comenzará una negociación de verdad respecto de una eventual listas de unidad.

"La intención es acordar, que los radicales nos 'abuenemos' y nos preparemos para la oportunidad que tendremos en 2027", dicen en el grupo que lidera Ferrer. "Una interna es un papelón; fuera de contexto, con el país detonado y el partido perdido; la intención es llegar a un acuerdo", replica el otro grupo.

El sector referenciado en Mestre-Montoya anota como eventual competidor de Ferrer a Ignacio Tagni, el intendente de Villa Nueva; y a Franco Jular o Martín Lucas para disputar la Capital, donde, especulan, Juan Negri está anotado por el lado de Ferrer-De Loredo. Negri dice que quiere la interna,

### Punto clave

Hay un dato no menor: para que la interna sea válida, debe votar el 10 por ciento del padrón, unas 27 mil personas en toda la provincia, un número dificil de conseguir en medio de una crisis política y social como la actual y para un partido con pocos recursos para "movilizar". Ese porcentaje debe replicarse en cada circuito electoral.

Si no hay esa cantidad de votos, la elección puede ser declarada nula, salvo que la dirigencia logre un acuerdo para fingir que hubo ese número de votantes. Si no, podría sobrevenir otra batalla en la Justicia Federal, donde la UCR no tiene buenos antecedentes cuando sus luchas intestinas pasan a los expedientes.

### Hiperactividad de Prunotto, que orejea la UCR

**PRUNOTTO.** La vice entregó móviles policiales en Deán Funes.

Myrian Prunotto, quien por estos días se encuentra al frente del Poder Ejecutivo por la gira de Martín Llaryora a Asia y Europa, copó la agenda del sábado con actividades institucionales, mientras mira de reojo la interna de su partido, el radical, que jamás la expulsó pese a su alianza con el peronismo provincial.

Prunotto entregó un móvil policial en Deán Funes, otorgó un subsidio de 20 millones de pesos para financiar reformas en el cuartel de bomberos de Jesús María y recibió a Luciano Spena, nutricionista de la Selección nacional de fútbol.

En la UCR hay expectativa por cómo moverá sus fichas la vicegobernadora. Observadores de la interna radical le reconocen que tiene una estructura en el departamento Colón, pero poco más en el resto.

Esta semana, por caso, atravesó una turbulencia interna: un subgrupo de los "radicales auténticos" criticó su conducción. Como se recordará, este grupo comenzó su militancia en Hacemos Unidos de la mano de Miguel Siciliano, cuando éste armaba su candidatura a intendente. En otras palabras: la interna del oficialismo se coló en la interna radical.

Aunque la tropa de Prunotto se muestra próxima ideológicamente al grupo que se referencia en Mestre, hay cierto rechazo porque nadie quiere quedar pegado al esquema del "partido cordobés". En ese marco, esta semana Prunotto levantó una voz crítica hacia Milei, cuando advirtió que la Nación estaría incumpliendo con giros hacia Córdoba.

# Llaryora les ofrecerá a los docentes un básico de 600 mil pesos para julio

PARITARIA. Mañana hay otra reunión, pero no dan los plazos para pagar este mes con aumento. En la negociación está en juego la relación con el gremio estatal más numeroso.

### Julián Cañas

jcanias@lavozdelinterior.com.ar

Aunque se encuentra en Japón, a más de 17 mil kilómetros de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora sigue al instante la ardua negociación de sus funcionarios con el gremio docente. Mañana habrá otra reunión en el marco de la conciliación obligatoria, en la cual el Gobierno provincial ofrecería un básico de 600 mil pesos para julio, con el objetivo de destrabar el prolongado conflicto.

No obstante, como la propuesta debe ser elevada para su análisis a la asamblea provincial de la UEPC, el 1' agosto cuando los docentes perciban el salario de julio será sin aumento.

Es más, con el agravante que los 36 mil docentes que adhirieron al paro del 24 de junio pasado, se les descontará ahora. A eso hay que sumarle que al no haber acuerdo paritario, se mantendrá el Fosaet, un descuento de 2.850 pesos por cada carné de la Apross.

Mientras la Provincia acordó la paritaria para el próximo trimestre con el resto de los gremios estatales, la negociación con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) sigue sin resolverse.

En este contexto, habrá que ver cuál es la respuesta del gremio a esta propuesta de elevar el básico (con 22 horas semanales) a 600 mil pesos para julio.

Si bien hay mucho hermetismo de ambas partes, ayer trascendió que la Provincia haría esta propuesta.

Luego de la reunión del viernes Acosta.

pasado, desde la UEPC se dijo que las diferencias eran "significativas". Pero concurrirán mañana al segundo encuentro que se realizará en la secretaría de Trabajo de la Provincia.

Sectores opositores en el gremio docente, especialmente la delegación Capital conducida por dirigentes de izquierda, reclaman como básico la canasta básica de alimentos, que en junio estuvo en 873 mil pesos.

"Imposible", dicen los funcionarios llaryoristas. En ese marco, el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, solicitó la conciliación obligatoria, para evitar el paro docente de 48 horas convocado para el 22 y 23 de julio pasado.

En la reunión del viernes pasado, la Provincia se mostró dispuesta a modificar la oferta, que de manera extraoficial se mencionó los 600 mil pesos para este mes.

Durante el fin de semana, Consalvi se mantuvo en permanente consulta con el gobernador Llaryora, quien está en una gira oficial que incluye Corea, Iapón y Londres. Lo acompaña el ministro de Finanzas, Guillermo Acosta.

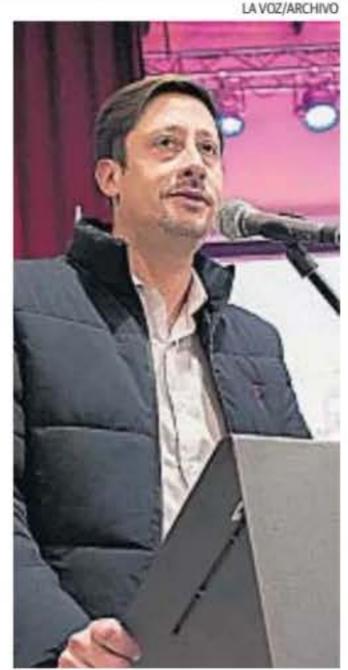

**DAVID CONSALVI.** El principal negociador de Llaryora con los estatales.

Al Gobierno provincial no le queda otra alternativa que confeccionar sin aumento los recibos de sueldos de julio para los docentes. De haber un acuerdo, se pagaría en planillas complementarias.

### Interna gremial

En el Centro Cívico admiten que no se trata sólo de una negociación cial, y si el gremio paritaria. También está en juego la relación futura con el gremio estatal más numeroso, con más de 80 mil dos ofrecimientos.

Oferta. La oferta salarial de la Provincia incluye la cláusula gatillo por inflación, más el compromiso que ningún docente con 20 horas semanales no percibirá un salario en julio menor a los 600 mil pesos. También hay mejoras para jubilados.

docentes, atravesado por una fuerte interna.

Los funcionarios provinciales tienen buen diálogo con la cúpula de la UEPC, pero el problema es que los acuerdos que se alcanzan en la mesa de discusión paritaria, luego son rechazados por la asamblea provincial docente, en la cual la oposición tiene una fuerte influencia.

Algunos ministros creen que la junta ejecutiva del gremio debería firmar el acuerdo salarial, sin la intervención de la asamblea provincial.

Esto es rechazado de plano desde la UEPC, con el argumento que eso sería entregarle el gremio a la oposición más dura.

Hay que recordar que en septiembre habrá elección de más de 5.000 delegados escolares, que son el vínculo directo con los docentes en las aulas, la base del gremio.

Mañana será una reunión clave. Se conocerá cuál es la estrategia y la oferta concreta del Gobierno provincial, y si el gremio docente está dispuesto a llevar esta nueva oferta a la asamblea provincial, que ya rechazó dos ofrecimientos.



14 | DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 La Voz

### Opinión

Gerente General Juan Tillard | Director Periodístico Carlos Hugo Jornet

### **EDITORIAL**

### Elocuente documento de la UNC

l Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) declaró que los claustros docentes y no docentes padecen una "crisis salarial". La declaración implica un respaldo al reclamo salarial de los gremios, en medio de negociaciones paritarias trabadas por falta de acuerdo, y una interpelación al Gobierno nacional.

El documento, que será elevado al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al Ministerio de Capital Humano, a la Secretaría de Educación y a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, describe el cuadro de situación.

Desde noviembre de 2023 hasta la fecha, el salario del personal universitario cayó hasta un 45% en términos reales. La cuestión se agrava en el caso de los colegios preuniversitarios, donde los docentes perdieron además el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) desde que asumió Javier Milei.

Si los salarios universitarios se atrasan respecto de la inflación, sus aportes a la seguridad social se resienten en similar proporción, lo que agudiza la crisis económica que atraviesan las obras sociales universitarias.

El Gobierno nacional no sólo es el responsable en la negociación salarial y el que debe gestionar la manera de recomponer los haberes del personal universitario. Además, como sostiene el documento de la UNC, también es su responsabilidad promover una educación inclusiva y de calidad.

La pretensión del Gobierno nacional era que las universidades públicas desarrollaran sus actividades durante 2024 con el mismo presupuesto que lo hicieron en 2023, como si en ese tiempo no hubiese habido inflación.

La misión de las universidades públicas abarca la docencia, la investigación y la extensión. Se les puede pedir un racionamiento de gastos y que analicen qué compras o contratación de servicios podrían postergar por un tiempo. Pero no se les pueden retacear los fondos mínimos indispensables para su normal funcionamiento. Ante la intransigencia gubernamental, frente al razonable pedido del CIN de una readecuación presupuestaria, a fines de abril pasado el sector universitario organizó una marcha de protesta. El acompañamiento social se hizo evidente tanto en las principales ciudades del país como en localidades más pequeñas. La masividad de la convocatoria superó todas las expectativas.

La reacción del Gobierno fue liberar algunas partidas adicionales insuficientes. El documento de la UNC pone el ejemplo de la disminución de las transferencias del Programa de Desarrollo de la Educación Superior, por lo cual se han suspendido los apoyos financieros para la participación en congresos, las publicaciones y los subsidios para estudios científicos y proyectos de extensión.

Más allá del relato oficialista, la ínfima ampliación presupuestaria para las universidades estuvo limitada a cuestiones relacionadas con los gastos básicos de funcionamiento, pero no incluyó los salarios del personal ni las actividades que el claustro docente realiza fuera del aula –que retroalimentan lo que ocurre en cada clase.

Bajar el gasto y alcanzar el superávit fiscal incumpliendo las obligaciones del Estado no es una política viable. El Gobierno debe reformular esa premisa y alcanzar el deseado equilibrio de las cuentas públicas por otra vía.

ada vez usamos más horas y en mayor número los dispositivos tecnológicos y perdemos así el poder de gestionar el tiempo y el modo de utilización, y ello nos crea malestar, ansiedad y estrés cuando no pueden usarse, lo que genera dependencia hacia el uso de ese objeto y sus vínculos.

Una de cada tres personas mira su dispositivo, de manera consciente o compulsiva, más de 100 veces al día, una vez cada 10 minutos, sin contar las horas de sueño. El 25% de los menores de 25 años lo mira una media de 150 veces al día, una vez cada siete minutos.

En el mundo existen unos 17 mil millones de teléfonos, es decir, dos dispositivos móviles por persona. En 2022, más de cinco mil millones de ellos terminaron en un tacho de basura o guardados en un cajón de la mesa de luz. Esto es un indicio o un síntoma de una nueva crisis, un indicador que nos afecta.

Hay quienes dicen que se trata de una emergencia de salud pública, y las cifras ciertamente indican que algo ocurre. Las chicas adolescentes en Estados Unidos experimentan niveles nunca vistos de tristeza y de ansiedad. Un estudio de los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), con datos de 2021, indica que casi tres de cada cinco mujeres adolescentes reportaron sentirse tristes o desesperanzadas de manera permanente, lo que representa un incremento de casi 60% en comparación con 2011, cuando un 36% dijo percibirse de esa manera.

En el caso de los varones, también se produjo un deterioro, pero consi-

### **DEBATE**

### Redes sociales, adolescentes, ansiedad y depresión



Gabriel Zurdo
CEO de BTR Consulting; especialista en riesgo
tecnológico

derablemente menor, pues la cifra de los que reportaron estos sentimientos negativos pasó de 21% a 29% en el mismo período.

Otro indicador preocupante del estudio es el aumento en el número de chicas adolescentes que consideraron seriamente suicidarse: una de cada tres, lo que representa un incremento de casi 60% en comparación con 2011 y duplica la cifra de los varones (14%).

Aunque las autoridades sanitarias apuntan que el elevado riesgo de suicidio, de depresión, de consumo de drogas y de otros problemas en las adolescentes puede responder a una mezcla de factores, hay especialistas que destacan el papel de las redes sociales en el deterioro de la salud mental de los jóvenes.

El estrés y la hiperconexión

podrían estar afectando los cuestionamientos respecto de quiénes somos en el mundo. ¿Somos buenas personas? ¿Tenemos oportunidades? ¿Creemos en nosotros mismos? ¿Nos sentimos desesperanzados o tristes? Estas preguntas son como una alarma que suena de manera constante y que es diferente en chicas y en chicos ante un estrés incesante.

Hay un viejo adagio que dice que cuando las niñas están abrumadas por el estrés, es más probable que actúen sobre sí mismas: como si se juzgaran y se sintieran desesperanzadas, avergonzadas. Los chicos son más propensos a portarse mal.

Además, ahora las chicas están más en las redes sociales que los chicos. Sabemos que, incluso si pasan la misma cantidad de tiempo en las redes que ellos, es más probable que ellas terminen sintiéndose deprimidas, ansiosas y tristes. En parte, esto tiene causas externas. Y es que lo que las chicas encuentran en redes sociales es mucho más sexista.

Es muy probable que sea información sobre sus cuerpos, su cara, su piel, su ropa, cómo se comparan físicamente con algún falso ideal femenino bajo la mirada masculina de lo que es la perfección, de lo que es aceptable y de lo que no lo es. Así que están recibiendo una carga más grande.

También es más probable que se enfrenten a esta dicotomía de "si quiero ser popular, tengo que ser sexi; y si quiero ser sexi, aunque tenga 11 o 13 años, tengo que fingir que soy sexualmente adulta". Pero cuando hago eso, también tengo este montón de tipos asquerosos que me sexualizan como si fuera una mujer adulta". Ellas son acosadas online, reciben comentarios.

Lamentablemente, de nuestros relevamientos surge que el 61% de las mujeres y las niñas que usan Facebook, Instagram, X y TikTok han sufrido algún tipo de acoso, y en el 65% de los casos los responsables son hombres.

Ser popular en internet viene con todos los aspectos negativos. Las redes sociales más populares ahora, como TikTok e Instagram, publican videos e imágenes con un impacto mucho más rápido que las palabras en el cerebro en desarrollo. Hay varios estudios que coinciden en que, mientras más vemos algo que es popular en internet, más nos desensibilizamos. Y eso apaga el filtro de prevención del cerebro que les dice a los jóvenes que algo podría ser una

### El estrés y la hiperconexión podrían estar afectando los cuestionamientos de quiénes somos en el mundo.

mala idea.

Muchos estudios muestran que las mujeres desarrollan una respuesta mayor al estrés, tienen una mayor respuesta a las vacunas y son más propensas a desarrollar enfermedades autoinmunes que los hombres. Y parte de la razón reside en que la respuesta femenina al estrés en la pubertad se ve aumentada por el estrógeno. ¿Por qué? Eso también tiene un efecto protector, para que un día puedan llevar en ellas otra vida humana.

Un estudio de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos) indica que los jóvenes tienen 12 veces más probabilidades de progresar cuando pueden hablar con sus padres sobre cualquier cosa. Pero ellos mismos dicen tener problemas para hablar con sus padres sobre estresantes.

Las redes sociales están diseñadas para producir grandes emociones. Y favorecen falsedades positivas y negativas. "Mirá lo hermosa que soy, mi mundo es maravilloso", pero lo malo está a dos pasos de distancia: los haters, la revancha, las divisiones según pienses, digas o hagas, la vergüenza y la cancelación de personas.

La vida se vive en color gris, pero en internet nuestras chicas están atrapadas en este pensamiento en blanco y negro.

La Voz del Interior. Fundado el 15 de marzo de 1904. Año 120. Edición N° 43251. Registro intelectual: 09387609. Domicilio legal: Av. La Voz del Interior 6080 - CP: X5008HKJ - Córdoba - Provincia de Córdoba. Teléfono: (0351) 475-7000. Se imprime en talleres gráficos de La Voz del Interior S.A. Director: Carlos Hugo Jornet - Editor: Carlos Hugo Jornet - Av. La Voz del Interior 6080 - CP: X5008HKJ - Córdoba - Provincia de Córdoba - Pro

OPINIÓN DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 | 15 LaVoz

l mundo aparte de la política se muere de ganas de largar la carrera hacia 2025 y empezar del alegre revoleo de candidaturas, pero la realidad se empecina en poner trabas a tan acuciante tarea.

El ajuste nacional que se profundiza: las cuentas de la Provincia y el municipio de Córdoba entran en zona de riesgo; la pobreza se extiende y cruza estamentos sociales; la supuesta reactivación es casi imperceptible para la mayor parte de los sectores económicos, y nuevos conflictos que se suman a los que no se solucionaron antes son parte de esa realidad no apta para lanzamientos anticipados de candidaturas a la Cámara de Diputados.

Juan Schiaretti parece ser quien mejor lo percibe. El exgobernador no habla de ese tema -tampoco de ningún otro-pero en su entorno es conocida la molestia que causa cada intento de Martin Llaryora por colocarlo como cabeza de lista para 2025, más aun cuando el llaryorismo insiste con la idea de que Schiaretti sea candidato por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El schiarettismo reitera que la voz del exgobernador es una de las más respetadas a nivel nacional y que ponerlo en la situación de quien busca una banca en el Congreso es rebajarlo, justo cuando acelera en la consolidación de la marca Hacemos a nivel nacional -en septiembre, el partido estará oficializado en 10 provincias- y en la búsqueda de socios radicales, del PRO no mileísta, de fuerzas provinciales y de los sectores peronistas que den señales concretas de alejamiento del kirchnerismo en los 24 distritos.

No obstante, es en la Región Centro donde el peronismo cordobés pone casi todas sus fichas: en ese objetivo coinciden plenamente Llaryora y Schiaretti. Es el territorio donde coinciden también los intereses del sector productivo, las necesidades de las gestiones provinciales y las ideas políticas de quienes gobiernan. Es como la muestra gratis de la confluencia que busca representar Hacemos.

La profundización de los vínculos regionales es uno de los grandes cambios políticos generados por el terremoto que representó Javier Milei para la política argentina. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos nunca estuvieron tan cerca, y también se profundizan los vínculos con Mendoza y San Juan.

En lo formal, las tres pro-

### PANORAMA PROVINCIAL

### Gestiones al límite y una realidad que mata candidaturas anticipadas



Virginia Guevara mguevara@lavozdelinterior.com.ar

vincias que componen la Región Centro mantienen 12 mesas de trabajo permanente, donde acuerdan desde los lineamientos en materia de salarios públicos o protocolos comunes para la gestión de emergencias complejas hasta las respuestas de los gobernadores ante cada planteo nacional: las palabras que usan Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio suelen ser similares.

En los próximos días volverán sobre el eje más urgente para las tres provincias: el corte de los fondos previsionales, que está desangrando las arcas de los tres distritos. Sumados los reclamos de las tres provincias, la deuda que le reclaman a la Nación se acerca al billón de pesos. Córdoba ya hace un año y medio que presentó demandas en la Corte; Santa Fe y

Entre Ríos acaban de hacerlo luego de que la administración Milei cortara por completo los envios.

Un día después de firmar el Pacto de Mayo, los tres gobernadores advirtieron que la situación era insostenible. No hubo una sola señal nacional en las tres semanas que pasaron. Preparan una nueva presentación en la Corte, como señal a Milei y a la total indiferencia del máximo tribunal ante un incumplimiento legal tan evidente por parte de la Anses. El anuncio de que la Nación restituirá recursos de coparticipación a Caba repercutió en mayor inquietud y en una certeza ya plena del centralismo exacerbado de la gestión Milei.

### Señales de agotamiento

Martín Llarvora regresará antes del

fin de semana de su primera gira internacional como gobernador. Anoche aterrizó en el Reino Unido, tras visitar Corea del Sur y Japón, con una agenda que combina la búsqueda de inversiones empresarias con la imperiosa necesidad de financiamiento para la Provincia.

En el Panal insisten en el hecho de que en el mundo sobran dólares y salieron a buscar nuevos créditos. Nadie especifica aún si es financiamiento para resolver el asfixiante endeudamiento que ya tiene la Provincia o para incrementarlo todavía más. Mientras tanto, la Provincia y la Municipalidad de Córdoba pagan vencimientos en dólares con costosas colocaciones en el mercado interno.

El peronismo cordobés sigue hablando de superávit, pero el derrumbe de los ingresos y la ausencia de ajustes relevantes tanto en la administración provincial como en la municipal generan cada vez más interrogantes.

Mientras tanto, en la gestión hay problemas que persisten y otros nuevos que crecen. El conflicto docente es la máxima preocupación oficial, porque amenaza con tornarse crónico y complicar al extremo la reforma educativa que fue una de las principales promesas de Llaryora. La Provincia ya cerró la paritaria con todos los gremios, pero liquidará sueldos por segundo mes consecutivo sin subas para los docentes. El reclamo de los maestros y profesores es más fuerte que el de los gremialistas a los que el gobernador les adjudica el conflicto, y la negociación a menudo se vuelve errática.

Entre los conflictos que persisten, también hay que contar la creciente resistencia al pago del peaje en La Calera y la inquietud que empieza a crecer entre los habitantes del Gran Córdoba que cada día pasan por una casilla. En el Panal atribuyen las protestas a motivos de política local, pero eso no resuelve el problema de fondo: el injusto mecanismo de financiamiento de las obras de Caminos de las Sierras, que desde hace 25 años les cobra siempre a los mismos.

El tercer frente transcurre en torno del juego on line, que enloquece a los padres de miles de adolescentes con muy temprana ludopatía. La Legislatura se dispone a buscar soluciones y será el escenario de una contienda que incluye dos opciones: un sector, liderado por el juecismo, que quiere prohibir el juego on line y otro sector más amplio que está más próximo a consensuar alternativas para restrin-

gir el acceso de los menores a las plataformas habilitadas por la Lotería de Córdoba.

> pago de millonarias indemnizaciones a las empresas ya habilitadas, que están recaudando mucho menos de lo que esperaban, porque lo sustancial del juego online -que no para de crecer-transcurre en la ilegalidad más absoluta. Lo que la Legislatura puede hacer frente a ese fenómeno global es mínimo. Lo que es seguro es que el



16 | DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 OPINIÓN

### **PANORAMA NACIONAL**

### Milei y la casta, unidos: Lijo es la ley primera



Edgardo Moreno emoreno@lavozdelinterior.com.ar

rancisco de Quevedo escribió que el tiempo es un enemigo que mata huyendo. Mañana vence el plazo para impugnar los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, propuestos por lavier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las horas que restan para saber cómo actuará la dirigencia política frente a ese desafío corren ahora contrarreloj.

La decisión de los partidos políticos sobre la integración del máximo tribunal de la Nación es tan relevante que operará en los hechos como un momento bisagra para un proceso que está en curso: la reconfiguración del sistema político, tras el colapso de las coaliciones dominantes de las últimas décadas. Los pliegos de Lijo y García Mansilla serán un catalizador de los alineamientos de la política real.

El gobierno de Javier Milei tendrá en ese proceso una prueba definitoria. A su apuesta incipiente de concubinato judicial con la casta, le habrá llegado la hora de la verdad: no tiene votos propios para imponer a sus candidatos. No podrá hacerlo sin un pacto con el kirchnerismo. Las características de ese pacto -hasta el momento de los votos senatoriales, todavía presunto- siguen siendo motivos de especulación.

Están las versiones infladas desde el Gobierno sobre la intención de ampliar la cantidad de miembros de la Corte, lo que habilitaría una negociación con la oposición para repartir las nuevas sillas del tribunal. Pero también hay hechos concretos: rigen nuevas normas de designación de fiscales federales; criterios para elegir a funcionarios que, con la instrumentación del sistema acusatorio, pueden llegar a tener más poder que los jueces de ese fuero. Más de un centenar de vacantes esperan de la política esa negociación, menos refulgente pero tan apetecible como la integración de la Corte.

Entre las razones de quienes se animaron a hablar antes del vencimiento que opera mañana, conviene prestar atención a la impugnación que hizo el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Con la firma de su presidente, Alberto Garay, esa entidad hizo un recorrido lapidario de los antecedentes académicos y judiciales de Ariel Lijo.

El tramo inicial del escrito, sobre los aportes académicos de Lijo, sólo puede leerse en clave de ironía. El jurista propuesto por Milei tiene sólo tres publicaciones jurídicas: un escrito sobre los parámetros constitucionales para la evaluación de investigaciones con cámaras ocultas (que el propio Lijo descarta como proposiciones válidas para ser aceptadas en un proceso penal); un trabajo de divulgación sobre los delitos de tenencia, sin ninguna novedad doctrinaria; y un artículo de elogio a la publicación de sentencias de la Corte en internet. La tarea académica de Lijo ha sido mucho más austera que la de su impulsor que habita en la Casa Rosada, aunque en principio menos señalada por acusaciones de plagio.

Más severas son las observaciones a la conducta de Lijo. Los abogados porteños le recuerdan al Senado que Lijo acumuló cinco pedidos de juicio político. Tres fueron rechazadas in limine. El resto duerme en el Consejo de la Magistratura porque el presidente de la comisión disciplinaria, Mariano Recalde, paralizó hasta el sorteo de los integrantes que deben evaluar las denuncias.

Recalde aplicó un criterio curioso:



ARIEL LIJO. El cuestionado candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia.

como Lijo es candidato a la Corte, entendió que por un princípio de "primacía de la realidad" no conviene investigarlo mientras su postulación esté indefinida. Todo lo contrario de lo que exigiría la transparencia republicana: precisamente porque es candidato a la Corte, conviene investigar antes (y no después) quién es el nominado por el presidente de la Nación.

Además de los pedidos de juicio político, Lijo tuvo una denuncia por asociación ilícita vinculada a su expansión patrimonial. Fue archivada por el juez Julián Ercolini, en un trámite donde el abogado patrocinante de Lijo fue el abogado Mariano Cúneo Libarona, hoy ministro de Justicia de la Nación.

Con datos de la auditoría que el Consejo de la Magistratura hizo sobre los juzgados federales en tiempos de Mauricio Macri, puede constatarse además que, como juez, Lijo llegó a tener demoras de hasta 14 años para resolver en causas de su juzgado. Por caso: la hija del sindicalista José Ignacio Rucci solicitó varias veces que se citara a declarar a Roberto Cirilo Perdía, sindicado como el líder de la célula que asesinó a su padre. Lijo dejó transcurrir 12 años y nunca lo citó. Perdía murió impune a los 82 años.

### Partidos silenciosos

Al cierre de esta edición, con la solitaria excepción de la Coalición Cívica (CC), ninguno de los partidos políticos de primera línea en la escena nacional consideró necesario impugnar el pliego de Lijo. El partido liderado por Elisa Carrió presentó un extenso escrito que recuerda las relaciones de Alfredo "Freddy" Lijo (hermano apuntado como operador del juez) con la empresa Caledonia Seguros, vinculada a Ernesto Chalabe (persona de confianza de José María Olazagasti, exsecretario privado de Julio De Vido) y Marcelo Rochetti (exjefe de gabinete del exministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo). Primacía de la realidad: la casta es multicolor.

Carrió también fue protagonista de otra denuncia que describe en su impugnación. Se trata de la presentación que hizo ante el juzgado de Lijo por fraude y evasión -entre otros delitos- de la petrolera Repsol YPF, estatizada por los Kirchner luego de un proceso de recomposición accionaria que obligó a los españoles a ceder un cuarto de la empresa al Grupo Petersen (de la familia Eskenazi, adjudicataria de la privatización del banco de la provincia de Santa Cruz). Carrió le pidió a Lijo en 2006 que investigara maniobras de vaciamiento y la irregular expropiación e indemnización de la empresa por parte del Estado nacional. La causa sigue abierta, 18 años después.

En marzo del año pasado, la jueza norteamericana Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar una indemnización de U\$S 16 mil millones porque el Estado argentino estatizó YPF violando los estatutos de la empresa. El grupo Petersen resultó beneficiario indirecto de esa sentencia, por hechos denunciados que el juez Ariel Lijo demoró investigar. Sus tiempos hicieron daño al huir.

### **PENSAR LA INFANCIA**

### Cuánto tiempo es un tiempito



Enrique Orschanski Médico

e miró sin entender. Volvió a mirarme, pero ahora con fiereza; en esos ojos profundos brillaba una pregunta.

"No quiero", dijo.

La abracé y sólo dije: "Nosotros vamos a estar siempre".

Y se fue; a un lugar mejor, dijeron.
"¿Mejor que con nosotros?", pregunté, agresivo.

Y se fue.

1 50

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (Senaf) y Unicef relevaron más de nueve mil niños, niñas y adolescentes en Argentina que no pueden seguir al cuidado de sus padres/madres.

Son quienes, luego de vivir situaciones de desamparo o violencia en su hogar de origen requieren la aplicación de "medidas excepcionales de protección integral", que incluyen alejarlos de su familia para alojarlos en hogares o instituciones –públicas y privadas– o en familias de acogimiento, llamadas también solidarias o de tránsito.

Según fuentes oficiales, el 68% de las medidas de protección aplicadas en Córdoba en 2023 fue por negligencia en los cuidados parentales; en menor porcentaje, por algún tipo de maltrato o abuso.

Como cada caso es objeto de minuciosos estudios, los tiempos de estadía son habitualmente prolongados y, antes o después, pueden afectar la emocionalidad de muchos.

Las instituciones deberían ser siempre de estadía breve, así como las familias de acogimiento, que no son adoptivas.

En ambos casos, su función se limita a brindar un completo cuidado de los chicos por un plazo corto, hasta que se defina su destino.

Esto significa que la función es ser "puente" tanto hacia el regreso a su familia original o ampliada (lo que pasa en la mayoría de los casos) como hacia una nueva familia adoptante.

Según la legislación actual, ese período no debería exceder los 180 días, aunque esto rara vez se cumple debido a entendibles (pero potencialmente dañinas) razones de procedimiento.

Es posible comprender lo compleja y ardua que es la tarea de los equipos interdisciplinarios, cuando deben evaluar la revinculación con padres o familiares de origen si los progenitores se encuentran en proceso de recuperación de adicciones o sufren



**SENAF.** Sede de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en Córdoba.

de trastornos de salud mental.

En tanto, la declaración de adoptabilidad de niños o niñas debe ser el resultado de minuciosos estudios, tomando en cuenta la alta frecuencia con la que la frase "volvió a foja cero" circula en los hogares y los juzgados.

Y también intercede el derecho de la familia de origen a apelar una adopción, lo que reinicia de manera inevitable todo trámite.

Cuando la adopción se declara, tampoco resulta sencillo encontrar a la familia adecuada, en especial cuando se trata de adolescentes, grupos de hermanos o niños con trastornos crónicos de salud.

En el largo transcurrir de los expedientes, los plazos se prolongan y estos chicos crecen "con las raíces al aire".

El título del libro **Cuánto tiempo es un tiempito** (2019, editorial Juris), del jurista argentino Marcelo Iosé Molina, resume magistralmente la problemática.

Más allá de razones comprensibles, provoca esperanza que cada día se tome más en cuenta el derecho de los niños a ser oídos. En este sentido, abogadas y abogados de niños, niñas y adolescentes juegan un papel fundamental en hacer valer no sólo sus derechos sino sus deseos.

Me miró y no entendí. Volvió a mirarme, ahora con dulzura. En esos ojos profundos brillaba una pregunta.

La abracé y sólo dije "¿Viste que nosotros estamos siempre?"

Y se fue a ese lugar mejor; que sí, es mejor. LaVoz







19 DE SEPTIEMBRE

CENTRO DE CONVENCIONES CÓRDOBA

LLEGA EL EVENTO MÁS IMPORTANTE DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL DEL



- NUEVOS PROYECTOS
- CHARLAS DE ESPECIALISTAS
- AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES
- SOCIAL NETWORKING
- PÚBLICO PYME SEGMENTADO
- VISITANTES CALIFICADOS



























ECOVATIO











### SUMATE AHORA

HACÉ BUENOS NEGOCIOS

CONTACTO COMERCIAL 351 2453145

APOYAN

CÓRDOBA

PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA





ACOMPAÑA





18 | DOMINGO 28 DE | La Voz

### Ciudadanos

### Diego Marconetti

dmarconetti@lavozdelinterior.com.ar

egún los datos oficiales proporcionados por la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor), en 2023 ingresaron al Parque Industrial de la Economía Circular 735,4 míl toneladas de residuos, 9,4% menos que lo que recibió en 2022.

Dentro del Parque, ubicado en el extremo sur de la ciudad de Córdoba en la zona de Piedra Blanca, hay un enterramiento sanitario, una planta de procesamiento de combustible derivado de residuos (CDR), una chipeadora de restos de poda y una trituradora de neumáticos fuera de uso.

Eso significa que no todo lo ingresa se termina enterrando, como sucedió hasta 2021 cuando se inauguró la primera línea que permite seleccionar basura para que sea combustionada en los hornos cementeros que Holcim tiene en Malagueño.

Según informó Cormecor, en 2023 ingresaron 735,4 mil toneladas de residuos, de los cuales 663,1 mil toneladas llegaron desde la ciudad de Córdoba y 72,3 mil toneladas del resto de los municipios que allí destinan sus residuos sólidos urbanos (RSU). Hoy se contabilizan 29 las comunas y municipalidades que envían sus RSU a Piedra Blanca, mientras en 2022 eran 18.

Si se compara con 2022, llegaron 76 mil toneladas menos al Parque Industrial, principalmente por un descenso del 11% en lo que envió la Capital. El envío del interior se incrementó levemente, ya que eran 68,7 mil toneladas el anteaño pasado. Pero como se dijo antes, también eran menos las localidades que enviaban sus desechos.

### Cuánto se recuperó

De acuerdo a las estadísticas de



PIEDRA BLANCA. El predio de la zona sur de la ciudad tiene una planta de procesamiento de combustible derivado de residuos.

# Ambiente. En 2023, se recolectó menos basura

**CÓRDOBA.** Llegaron al Parque Industrial de la Economía Circular 735,4 mil toneladas de residuos sólidos, 76 mil toneladas menos que en 2022.

Cormecor, el año pasado se recuperaron 13.845 toneladas de desechos: 9.626,4 toneladas se convirtieron en CDR para los hornos de Holcím; 3.744,7 toneladas fueron neumáticos fuera de uso y 743,8 fueron restos de poda.

Sobre la planta de CDR, aún está lejos de explotar todo su potencial.

### La basura en 2023

Residuos que ingresaron a Piedra Blanca, en toneladas.



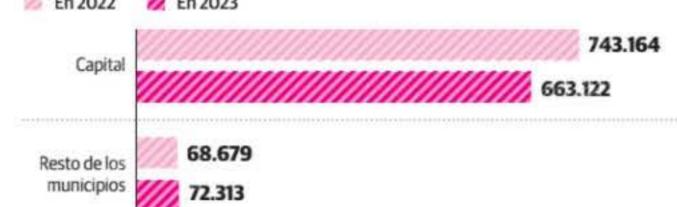

### Material recuperado respecto del año pasado



Cuando en mayo del año pasado, la empresa Geocycle completó una inversión de U\$S 7 millones para ampliar sus instalaciones, se anunció que tendría una potencialidad de 100 mil toneladas al año, cifra a la que en 2022 llegó apenas al 10%.

PRENSA CORMECOR

Por otro lado, está lo que no llega a Piedra Blanca y es recuperado a través de los Centros de Transferencias de Residuos (CTR) que en 2023 contabilizaron 8.169 toneladas; lo que se recuperó en los centros verdes a través de la recolección diferenciada, con 3.636 toneladas; lo que se recuperó del Área Central (4.857 toneladas) y de los corredores comerciales (4.442 toneladas).

Si se suma todo, en 2023 se recuperaron a través de los distintos programas que tiene la Municipalidad a través del ente Coys y de Cormecor suman 34.949 toneladas.

Volviendo a Cormecor, los datos de este año arrojan que el promedio mensual de recuperación pasó de 1.153 toneladas a 1.476 toneladas, un crecimiento del 28%.

Acerca del descenso en la cantidad de residuos que llegaron a Piedra Blanca, la titular de Cormecor, Constanza Mías, consideró que tiene dos causas principales: por un lado, la crisis económica que repercute sobre el consumo y, en consecuencia, con la generación de basura; y por otro lado, la mejora en la gestión de los RSU con el trabajo sobre los grandes generadores y los incrementos en los volúmenes de recuperación.

### Más parque industrial

Mías explicó que se está trabajando en hacer crecer el parque industrial, con más emprendimientos relacionados a la recuperación de elementos valiosos de la basura. "Estamos trabajando en la creación dentro del parque industrial de la economía circular, consideramos que esta vinculación público-privada son tremendamente exitosas. Entonces ahora estamos evaluando con distintas empresas que se instale, que se instale en el parque industrial para hacer biomasa", señaló Mías.

Esa biomasa se utilizaría para producir biogás que luego hace funcionar generadoras de electricidad.

### Nuevas fosas

Mías también adelantó que en septiembre comenzará a operar la primera de las nuevas fosas del enterramiento, ubicadas en un campo de 40 hectáreas que se expropió al lado del predio. La primera media celda tiene 180 metros de largo por 180 metros de ancho, y 17 metros de profundidad. Para construirla se tuvieron que remover 500 mil metros cúbicos de tierra. En el fondo hay tierra mezclada con bentonita, un material arcilloso, y luego una capa de membrana geotextil.

Se trata de una especie de goma impermeable gruesa, que no permite que los líquidos lixiviados que se producen por la descomposición de la basura bajen a las napas.

### El destino



CIUDADANOS LaVoz

n integrante de la cooperativa Calex, ex preso. pastor evangélico de Guerreros de Jesucristo como el líder del grupo, Ariel Calisaya, les habla a un grupo de 30 adolescentes del Complejo Esperanza antes de iniciar un taller de capacitación en albañilería. Les cuenta su historia. Es un momento emotivo. Parece una reunión de Alcohólicos Anónimos. Dice que llegó a gastar la plata de la comida de sus hijos para comprar drogas. Pregunta: ¿alguna vez les pasó con sus padres? 19 de los 30 levantaron la mano. Y empezaron a contar sus historias.

Los adolescentes que están alojados por causas penales en el Complejo Esperanza rompieron la ley, pero antes de esto son chicos rotos. Eso es lo que cree Liliana Montero. la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia que, más allá de debatir por la edad en la que un niño, niña o adolescente es punible. pretende hacer algo más que administrar un depósito con pobre hotelería, sin contacto con el mundo exterior, que es lo único que parece importar al conjunto social: que los saquen de circulación.

La idea de hacer un plan de capacitación y empleo, con becas y salida laboral garantizada para este grupo de chicos que delinquieron es contracultural en este momento del país, cuando lo que parece primar es el miedo a una protopersona menor de edad, varón, pobre, cada vez más chico, drogado y armado.

### **SOCIEDAD ANÓNIMA**

### Lo pragmático es contracultural al hablar de menores



Ary Garbovetzky agarbovetzky@lavozdelinterior.com.ar



COMPLEJO ESPERANZA. El lugar de encierro de adolescentes con causas penales.

Ese estereotipo existe, pero no es ni cerca el principal actor de la inseguridad en Córdoba ni en el país. Hay apenas 164 adolescentes alojados en el Complejo Esperanza. 384 bajo supervisión de Senaf sin condiciones de encierro exigidas por la Justicia. Y entre los menores de 16. 181 chicos y chicas acusados de delitos, la mayoría hurtos simples y otras figuras leves. En el Poder Judicial, menos de un cuatro por ciento de las causas que se tramitan tienen como actores a menores de edad.

En términos de seguridad, la rebaja en la edad de imputabilidad no es relevante. Sí lo es, por ejemplo, la provisión de uso de armas de menor letalidad, Byrna, que lanzan gases o balines de goma y le dan un instrumento intermedio a un policía para repeler o tratar de controlar a un presunto delincuente, entre su fuerza física y el arma reglamentaria que hiere o mata. El resultado de esa política es que son muy pocos los casos denunciados de gatillo fácil y, como asegura un alto jefe policial, "los policías volvieron a tirar".

La inclusión de este ejemplo busca desactivar un modo de razonamiento sobreideologizado en el que se defienden algunas medidas como la rebaja de la edad de imputabilidad- prescindiendo del análisis de evidencias que muestren cual es su relevancia, la pretendida solución que aportarían y sin considerar cuál es el costo de construir cárceles de niños versus hacer políticas uno a uno, en una población que aún no

tiene un tamaño inmanejable para una gestión a escala humana.

¿No hay aún un Plan Primer Paso para nadie y si se piensa para los adolescentes que delinquen? Ya se escucha la objeción. El arquitecto y urbanista colombiano Gustavo Restrepo, quien asesoró al Gobierno de Córdoba en políticas de seguridad ciudadana e integración social, refiere en sus relatos las críticas que despertó la construcción de un centro cultural en una comuna muy pobre, dominada por el narco, en Medellín. "Lo más lindo en lo más feo", decía. No se trata de un beneficio: en todo caso, es el reconocimiento de una responsabilidad, un resarcimiento porque sus trayectorias individuales no tuvieron antes ninguna atención de la sociedad.

Pero si nada de eso conmueve, hacer algo para evitar que desde el Complejo Esperanza egresen futuros inquilinos de Bouwer tiene sentido, aunque sea como una de las pocas cosas a mano para no seguir ampliando módulos y construyendo otros nuevos para un Servicio Penitenciario que viene incrementando, año a año, un 10 por ciento su población.

El número de casos habilita a políticas de cuidado e intentos por torcer el camino que los lleva directamente a una prisión de adultos.

### La Policía pidió ayuda para ubicar a la madre que huyó con sus hijos

**RESTITUCIÓN.** Se difundieron fotos para que la población colabore en hallarlos. Vecinos y amigos de la mujer protestaron en Nono contra la difusión de estas imágenes. La mujer debía restituir los niños a su padre de nacionalidad alemana.

El drama de la restitución de dos niños de Traslasierra a Alemania, que ahora son buscados junto con su madre, suma un nuevo capítulo controversial. La Policía difundió las imágenes de la madre, Constanza Taricco y de sus dos hijos, de 9 y de 6 años, por indicación de la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero.

Se invitó a quien los vea a llamar "de inmediato a las líneas 911/101. Central de Comunicaciones 3544-476277/78, o a la unidad judicial de Mina Clavero".

Vecinos y amigos de Constanza marcharon otra vez en la plaza de Nono, en contra de la persecución judicial a la mujer que logró desaparecer gracias a una pueblada, en la localidad de Nono, mientras su vivienda era allanada para llevarse a los menores.

"La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra llama a las autoridades del Poder Judicial de Villa Dolores y a los medios de prensa regionales a detener la expo-Entendemos que ante una situación

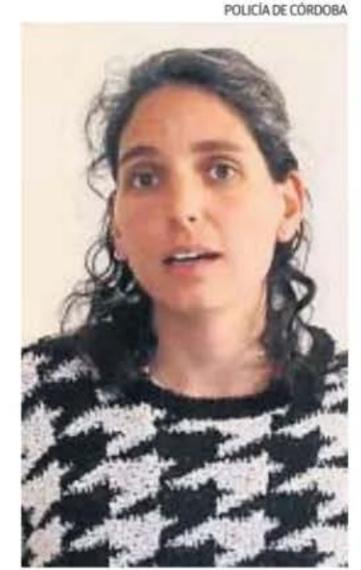

CONSTANZA TARICCO. La Policía pide información sobre su paradero.

de búsqueda de personas (Caso Loan), la divulgación de su fotografía sición de los dos niños en fotos. es imprescindible. Pero no es este el caso. Lxs niñxs no están desaparecidos, nadie duda que están con su madre", afirmaron desde esta entidad, que respalda la posición de Taricco.

La Voz respetó el pedido policial de difundir la imagen de la madre, pero no publica las fotos de los niños ni sus nombres, para resguardar su identidad.

Una sentencia de los Tribunales de Villa Dolores, de hace un año, decide que los niños deben vivir en Alemania, donde el padre los reclama, por considerar que ese lugar es su centro de vida.

La decisión comenzó a ser cuestionada por Constanza, la madre de los menores, quien cuenta con el apoyo de buena parte de la comunidad, que se ha manifestado insistentemente en los últimos días. Pero el fallo está firme y fue validado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y por la Corte Suprema, adonde Constanza Taricco acudió sin recibir respuestas positivas.

La batalla judicial, sin embargo, no cede. El pasado viernes se presentó ante la jueza Sandra Cúneo un habeas corpus con el fin de resguardad la integridad de los menores. "Entendiendo que no están siendo garantizados los derechos de las infancias, ya que la jueza no hizo lugar al pedido de la Justicia federal de no innovar en el régimen de cuiPedido de paradero. La Policía solicitó a la comunidad que quien vea a Constanza Taricco o a sus hijos, debe llamar de inmediato a las líneas 911 o 101. También se puede comunicar al 03544 - 4766277/78, de la Policía en Mina Clavero.

dado de los niños, como tampoco al derecho de tener abogada del niño", dicen desde la organización de derechos humanos de Traslasierra.

### Presentación en la Unión Europea

Los abogados de Constanza Taricco presentaron este sábado una medida cautelar ante la Corte Europea de Derechos Humanos solicitando que "se aplique la regla N'39 frente a la autoridad central que no ha cumplido con el Convenio de la Haya",

que ofrece a las personas en necesidad de protección internacional, entre otras cosas, la posibilidad de solicitar la suspensión de órdenes de expulsión y/o devolución.

### La posición es

La mujer afirmó días atrás a La Voz que "no tiene garantías" de que en Europa se encuentre con lo prometido: una vivienda para ella y sus hijos, y los recursos económicos necesarios. El abogado de su exmarido, presente ayer en los Tribunales de Villa Dolores, aseguró: "Están todas las garantías".

Fabio Mastrangelo, abogado de Hars B. en Córdoba, afirmó: "Esta sentencia ha pasado por toda la arquitectura judicial argentina, y todos le han dado la razón al padre: los menores y su madre deben volver a Alemania, y es ahí donde ella debe plantear todo lo que le parezca, ante la Justicia alemana, donde seguramente será escuchada. Están todas las condiciones dadas para lo que se llama 'regreso seguro'".

El letrado afirma que los niños, por intervención de la madre, no mantuvieron un plan de comunicaciones acordadas, y que el padre envía en tiempo y forma su cuota alimentaria.

### VICEDIRECTOR Para prestigiosa institución de la salud

Se convoca para esta búsqueda a quienes se hayan desempeñado por espacio de par la menos 6 años ininterrumpidos, en funciones compatibles y preferentemente en escuelas técnicas. Se hará cargo del puesto en el ciclo lectivo 2024. Se apunta a una persona con clara vocación de servicio, que represente a la institución y que le aporte valor agregado al desempeño de su función. Se preferirà a quienes hayan superado los 30 años, por la madurez que requiere gi cargo. Los antecedentes seran tratados con la RESERVA que nos caracteriza. Enviar CV a secretaria gral@atsacba.org.ar consignando en asunto VICE

**CIUDADANOS** LaVoz



FUTURAS ARQUITECTAS. Catalina (la primera, de camisa violeta), junto a compañeras en la entrega de una maqueta para un práctico en Arquitectura.

# Cómo se contendrá a los compañeros de Catalina en la UNC

TRAS EL FEMICIDIO. Un equipo interdisciplinario busca hacer un acompañamiento en el duelo y una preparación para el regreso a clases luego del cimbronazo emocional.

### Virginia Digón Nicolás Sosa Tillard

ciudadanos@lavozdelinterior.com.ar

El femicidio de Catalina Gutiérrez. del pasado jueves 18 de julio por la madrugada, provocó un gran impacto en la comunidad educativa de la Facultad de Arquitectura. La joven, de 21 años, pertenecía a esta casa de estudios de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Pero no sólo eso. sino que el único sospechoso de haber perpetrado el crimen, Néstor Aguilar Soto, era de su grupo íntimo de compañeros de la facultad. También el novio de la joven, que compartía el mismo grupo con Soto.

Por ello, desde la UNC propusieron distintas intervenciones para trabajar y contener a la comunidad: un encuentro con profesores, otro con el grupo cercano a Catalina y otro más abierto al estudiantado en general.

Este lunes 29 de julio vuelven las clases a la universidad luego del período de exámenes en medio de un clima de tristeza y también de afirmaron, hay dos preguntas que surgen frecuentes entre los más cercanos a Catalina: "¿por qué? y "¿cómo no lo ví antes?".

Cinco autoridades de la UNC recibieron a La Voz y explicaron cómo se aborda este tipo de situaciones. Fueron Mariela Marchisio, decana de la Facultad de Arquitectura y vicerrectora de la UNC, María Marta Mariconde, secretaria académica de la Facultad de Arquitectura; Romina Scocozza, coordinadora de la Unidad Central de Políticas de Género de la UNC; Alejandra Rossi, vicedecana de Psicología y a cargo de un programa extensionista que se llama Gestión de Primeras Respuestas en Salud Mental ante Eventos Críticos Comunitarios y Claudia Torcomian, secretaria académica de la universidad y también de profesión psicóloga.

Allí manifestaron que lo principal y más inmediato y urgente es acompañar el duelo. "No hay fórmulas. Se empieza por escucharlos, sin prejuicio y luego trabajar sobre el proceso de duelo, sobre las reacciones esperables", explicaron Alejandra Rossi y incertidumbre por lo ocurrido. Según Claudia Torcomián, las psicólogas de la reunión.



CATALINA. Cursaba el cuarto año en la Facultad de Arquitectura de la UNC.

Marchisio y Mariconde, autoridades de Arquitectura, indicaron que el primer paso fue tomar contacto con la familia y luego vía mensaje con cada uno de los estudiantes del núcleo cercano de Catalina. También enviaron mails a los docentes para planificar la reunión previa al inicio de clases que se llevó a cabo el jueves 26.

"Estaba esperando este contacto para ver qué podíamos hacer" fue la respuesta que recibieron de uno de los profesores en los días posteriores al crimen de la estudiante. En la misma línea, las demás respuestas fueron similares.

Así en una planificación específica para este caso, fueron armando un protocolo de acción que involucra un trabajo coordinado de diferentes áreas con el objetivo de escuchar a los compañeros y a la comunidad educativa y facilitar herramientas y espacios para que puedan expresar cómo se sienten y cuáles son sus necesidades.

### La situación

Los compañeros de Catalina fueron contactados e incluso algunos se acercaron al edificio en pleno receso de vacaciones quizás con el fin de buscar algo que hiciera pasar mejor el duelo, en el que identificaron ellos como un espacio de contención,

"Somos una facultad grande, de 12 mil estudiantes, pero al final nos conocemos todos. Siempre conocemos a algún estudiante cercano que te arma la red. A uno de ellos le pedí que me armara el listado y a los dos minutos ya lo tenía. Son los mismos chicos que, entre ellos, están tratando de hacer algo. Y nosotros los convocamos y se mostraron agradecidos". contó Mariconde.

En general estos estudiantes cursan en aulas de unos 40, pasan al menos cinco horas de cursado por día con los profesores. Entonces, si bien es una comunidad grande, al interior, se genera un clima de mayor cercanía. De hecho, ya comenzaron a circular entre ellos ideas para realizar homenajes a Catalina en la institución.

### Género

Contar con herramientas previas al momento de crisis ayuda a ponerlas en acción en forma rápida y en buscar propuestas acorde al contexto

particular.

Es el caso de la Unidad de Políticas de Género de la UNC que a su vez forma parte de la coordinación junto con la Defensoría de la Comunidad Universitaria y la Secretaria de Bienestar y Modernización del Plan de Acciones y Herramientas para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en el ámbito de la universidad desde el año 2015.

Allí lo primero que se hizo fue registrar si entre las personas que se habían acercado a plantear situaciones o dudas, no estaban los nombres de Catalina o alguien de su entorno. Ese registro es confidencial pero sí guarda los datos para investigación de las causas. Y no encontraron nada. "Analizamos también en coordinación con el Polo de la Mujer por si desde allí podía surgir algún dato pero no se encontró nada", dijo Romina Scocoza y luego aclaró: "El no encontrar nada no significa que no pasaba nada alli, simplemente que nadie pasó por estos espacios".

Desde el lado de la prevención, Scocozza destacó que este año se hizo por primera vez en la Facultad de Arquitectura una charla a ingresantes y estudiantes en general sobre cómo actúa el Plan de Acción y cómo pueden acudir a él y no solo por una situación en particular sino por contención psicológica también.

"Estas charlas las solemos hacer porque la comunidad tiene que conocer que la universidad tiene un plan, un equipo interdisciplinario muy capacitado para poder canalizar esas cuestiones y poder actuar de manera oportuna. En las violencias de género, la intervención es siempre oportuna porque de otro modo, vemos que los hechos tienden a reiterarse y los hechos leves tienden a agravarse cuando no hay intervención", indicó Scocoza.

### Masculinidades

Otro punto desde lo preventivo tiene que ver con un programa de masculinidades que se puso en marcha en 2020, como un herramienta para poder ofrecerle a la comunidad universitaria, especialmente al claustro estudiantil, un espacio de diálogo, un espacio socioeducativo y no desde un lugar terapéutico. "Trabajamos cuestiones de la masculinidad hegemónica, los mandatos en cuanto a los vínculos, y a la forma en la que justamente nos relacionamos entre los distintos géneros que convivimos en la universidad", dijo Scocozza. Este dispositivo fue interrumpido por la pandemia y aún está en proceso de rediseño junto con la Secretaría de Bienestar.

A modo general, desde la Unidad de Género se han hecho campañas con talleres preventivos sobre nuevas masculinidades, sobre el empoderamiento de las mujeres, entre otras temáticas. En estas situaciones, reconocen, hay un tejido social que tratar y reconstruir si se ha visto afectado. En eso recuerdan lo que pasó con la comunidad del colegio Monserrat luego del femicidio de Milagros Bottone, que era preceptora de esa escuela. Desde la UNC aseguran que la comunidad lejos de desintegrarse, se unió para hacer homenajes y para también armar charlas de contención y de reflexión sobre la violencia de género.

n las últimas semanas, la sociedad cordobesa se vio sacudida por el femicidio de Catalina Gutiérrez, una joven de 21 años, estudiante de arquitectura de la UNC. El principal sospechoso es un compañero de ella en la facultad, Néstor Aguilar Soto.

El de Catalina es el sexto femicidio en la provincia en lo que va del año, según el coteo que llevamos en La Voz desde 2012. Allí registramos edades, quién es el imputado, si la víctima tenía hijos, el lugar del hecho, etcétera. Algo que parece meramente estadístico contiene en cada fila la vida misma de esas mujeres, guarda familias destruidas, hijos huérfanos, pueblos marcados por esas historias.

Cada comienzo de año, cuando creo las nuevas "filas" del Excel sé que tengo que calcular entre unos 15 y 20 casos de femicidio, ya que esa es la cifra promedio para la provincia. "No, voy a poner solo tres o cuatro porque quién te dice este año suceda algo, cambien las cosas, no tengamos la maldita cifra". La utopía disfraza la realidad de optimismo por un instante. Lo que hay detrás también es miedo a que en esa fila tenga que poner el nombre de alguien cercano, de alguien querido. Porque tras cubrir causa tras causa de femicidio y violencia, soy consciente de que nadie está exento de sufrir estas tragedias o de que pasen muy cerca.

Catalina era linda, influencer y de clase media-alta. La gran conmo- res, violentos.

### **GÉNERO Y DIVERSIDADES**

### Qué nos deja el femicidio de Catalina Gutiérrez



Virginia Digón digon@lavozdelinterior.com.ar

ción que generó -intuyo- tiene que ver con que muchas personas sintieron cercanía con su entorno social y de alguna manera percibieron el peligro cerca.

Además, algunos detalles de lo que se conoce hasta ahora lo diferencia de otros femicidios: si en el 65% de los casos los victimarios son parejas o exparejas de las victimas, en este caso es la figura de un amigo, un compañero de la facu, una figura poco cuestionada o que nadie tenía en la mira. Nos acostumbramos a encender alertas cuando los vínculos amorosos se tornan controladores, manipulado-



CATALINA. Es la víctima número seis de femicidio en el año en Córdoba.

Pero el peligro a veces surge también de quien no tiene relación amorosa, de quien se creyó dueño de una persona antes incluso de llegar a ese vínculo. Esto nos recuerda que la violencia de género puede venir de la mano de cualquier vínculo.

Otra característica -al menos de lo que se sabe hasta ahora- es que su entorno no registró ningún indicio o señal de alerta en esta relación. Aunque una excompañera de colegio dijo en sus redes y en declaraciones a medios que había notado "actitudes raras", pero que nadie la escuchó. En la mayoría de los femicidios, el victimario suele dejar evidencias que el entorno de la propia víctima rápidamente identifica.

La ausencia de estas alarmas hacen que muchos se pregunten con más fuerza en este caso "¿Por qué? ¿Por qué no lo vi? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué podemos hacer frente a estos casos?"

Y es una oportunidad para volver a repensarnos, por volver a hablar en la mesa del tema; no de los detalles personales del caso Catalina sino de la violencia machista, esa que en el país se cobra la vida de una mujer cada 30 horas. Los femicidas -salvo contadas excepcionesson personas sanas mentalmente, no son "loquitos aislados", ni animales ni salvajes. Son personas como cualquiera, con una cosmovisión machista de las relaciones sociales que los lleva a creerse poseedores de la vida de esa mujer.

De allí la importancia de prevenir estas masculinidades atadas a un la exigencia de su prevención.

Un asesinato que vuelve a traer a la escena la violencia de género y la necesidad de un real compromiso estatal y social.

ideal de superioridad y dominio. ¿Cómo se llega ahí? Con un lento y largo camino desde la niñez en las que nos imponen roles estereotipados a nenas y nenes, y de grandes reproducimos con actitudes y acciones más concretas y riesgosas.

La responsabilidad es parte de cada actor de la sociedad, pero sobre todo del Estado. Sin embargo, y a pesar de que la problemática no merma, el Gobierno nacional desmanteló casi en su totalidad las ayudas económicas para las víctimas de violencia. También desmanteló una herramienta esencial de atención como la línea 144, a la que incluso le quitó su enfoque de género por uno sobre violencias generales. Negar la especificidad del problema es negarse también a a prevenirlo.

Mientras tanto, una sociedad conmocionada busca explicaciones en algo que está en el propio seno de nuestra sociedad. A nueve años del primer grito de Ni Una Menos, quizá sea momento de recordar estos conceptos básicos de la violencia, para volver a enfocarnos en la exigencia de su prevención





Ver bases y condiciones en pintecord.com.ar **CIUDADANOS** LaVoz

### Los juegos en línea, la vía por la que los niños hablan con desconocidos

INVESTIGACIÓN. Cinco de cada 10 chicos en Córdoba chatean con personas que no conocen. Un 30% concreta un encuentro presencial. Los datos surgen del último estudio de la Defensoría de la Niñez.

Alejandra Boldo

aboldo@lavozdelinterior.com.ar

En la era digital, la tecnología teje a diario una red invisible que conecta a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, esa misma trama que ofrece infinitas posibilidades también encierra peligros ocultos, especialmente para los más chicos.

El uso excesivo y poco controlado de las pantallas está afectando su salud mental, sus relaciones sociales y su desarrollo cognitivo. Los riesgos que acechan en el mundo virtual son reales y los números no mienten.

El tiempo que los niños y adolescentes de Córdoba dedican a los dispositivos electrónicos creció exponencialmente en los últimos años. Las redes sociales, los juegos en línea y otras plataformas se convirtieron en el ecosistema donde gran parte convive y transcurre su día a día.

La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba (DDNA) acaba de presentar los resultados de su nueva investigación 2024: Entre pantallas: infancias y adolescencias en el mundo digital. El documento ofrece una visión detallada sobre cómo las infancias y adolescencias utilizan las redes sociales y otras plataformas digitales, y se basa en datos recolectados durante el período 2022/2023.

Del informe se desprende que los juegos en línea (45,23%) son el medio más utilizado por los chicos para hablar con desconocidos, seguido por las redes sociales (24,81%). Respecto a otros años, el contacto a través de los videojuegos online creció considerablemente, un dato que se torna por demás preocupante, teniendo en cuenta que son estos canales los más frecuentados por los acosadores y delincuentes virtuales. De hecho, el grooming es el delito de acoso virtual y a través del cual un adulto se contacta con niños, niñas y adolescentes -inventando un personaje de su edad- para entrar en confianza con ellos.

En 2018, el 44.21% de los chicos cordobeses se relacionaban a través de redes sociales como medio principal y los juegos en línea ocupaban un segundo lugar, siendo utilizados por el 32,63% de los niños y adolescentes. En 2019, si bien se disminuvó el porcentaje de contacto a través de juegos en línea, este se posicionó como el medio más utilizado con el 30,75%.

En esa misma línea, el primer informe latinoamericano elaborado por la red Grooming Latam, expuso que 5 de cada 10 niñas, niños y adolescentes mantuvieron conversacio-



JUEGOS EN RED. Los niños, niñas y adolescentes pasan largas horas en aplicaciones de juegos que tienen el chat abierto con otros jugadores desconocidos.

Apuestas. Actualmente, la defensoría se encuentra trabajando en el tema apuestas y juegos en línea para elaborar su informe anual el próximo año, a través de encuestas, un tema que preocupa a toda la sociedad.

línea en Argentina (exactamente la mitad). En América Latina, en tanto, el dato destaca que son 4 de cada 10.

### Chatean con desconocidos

En diálogo con La Voz, Amelia López Loforte, defensora de derechos de la niñez en Córdoba y titular del organismo, remarcó otro dato importante que surgió en el estudio, que se realiza por quinto año consecutivo. El 61 por ciento de los chicos empieza a usar las redes sociales entre los 10 y los 12 años.

"De ahí surge el otro dato relevante, que 5 de cada 10 chicos chatean con personas que le son desconocidas. Por otra parte, el 30 por ciento de estos llega a concretar un encuentro presencial, lo que supone un peligro importante porque aumenta la posines con desconocidos a través de bilidad de sufrir riesgo en línea, como redes sociales y/o videojuegos en el grooming", detalló la también pre-

sidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsman.

Para López Loforte, la aparición de los juegos en línea como espacio de relacionamiento y vínculos es uno de los datos más relevantes y alarmantes de la nueva investigación, porque hay que considerar los efectos colaterales, "Muchas horas conectados para jugar acarrea otros efectos, como trastornos fisiológicos, en el sueño, problemas cognitivos y dificultades en la organización del tiempo", subrayó.

En ese sentido, desde el año pasado la defensoría está trabajando en la concientización con las familias y los padres o tutores, quienes en muchos casos están ausentes en la vida digital de los niños. El organismo elaboró una guía para acompañar a los niños v adolescentes afrontando el tema de los juegos en línea y acompañar a los padres para poner límites y aumentar la ciberseguridad de los chicos.

Para qué usan los niños y adolescentes cordobeses las redes sociales

El reciente estudio también señala que el 57,99% de los chicos en Córdoba utilizan las redes sociales por entretenimiento y el 37,14% para conocer gente.

El Ministerio de Salud de la Nación

### Programa de Protección Digital.

Fue seleccionado como ganador nacional del V Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos "Óscar Arnulfo Romero" en Argentina, otorgado por la Organización de Estados Iberoamericanos.

recomienda que los menores no pasen más de 1 ó 2 horas frente a las pantallas. Sin embargo, la mayoría de los niños y adolescentes cordobeses supera el tiempo recomendado frente a estas, restando espacio y tiempo para otras actividades que impliquen interactuar con sus familias y amigos, y para su desarrollo personal y social. El 35,61% pasan entre 3 y 6 horas en las redes sociales y un 14,01% está todo el día, en todo momento. Los adolescentes de entre 16 y 18 años son los que más tiempo pasan en pantallas.

"Estas encuestas, que se realizan desde hace cinco años, no son una foto sino una película de los hábitos y costumbres de los chicos en el mundo digital. y venimos observando que hay una disminución de la edad de incremento en la cantidad de horas ción.

que pasan frente a las pantallas", señaló la funcionaria: "Esto quiere decir que los chicos están solos".

### TikTok, la tendencia irrefutable

A lo largo de estos cinco años en los que la defensoria de la niñez de Córdoba lleva adelante esta encuesta se observó un cambio en el hábito de consumo. Hasta 2019, los chicos utilizaban mayoritariamente Instagram (el 42,5% de encuestados). Ese año, la segunda red social más usada fue WhatsApp, con un 29%.

Durante la pandemia por coronavirus se modificaron los hábitos de consumo y tomó auge y popularidad la plataforma china TikTok, respecto a otras redes sociales. En el período 2022-2023, casi 4 de cada 10 menos de 10 años la usa, por sobre las demás.

"En todos nuestros talleres observamos que los chicos con TikTok terminan estimulando conductas imitativas. Algunas son ingenuas, como bailar, pero en otros casos se convierten en retos virales que representan un riesgo para la vida", advirtió.

Los mayores peligros que observan desde la defensoría tienen que inicio en el uso de redes sociales y un ver con la ansiedad y con la imitaLaVoz CIUDADANOS | DOMINGO 28 DE 123

# La medicina paliativa tiene su primera graduada en Córdoba

MEDICINA. Andrea Guastavino obtuvo su diploma la semana pasada. Es la primera médica que concluye su residencia y se capacita en nuestra provincia en esa disciplina.

### Natalia Lazzarini

nlazzarini@lavozdelinterior.com.ar

La primera especialista en Medicina Paliativa formada en Córdoba
obtuvo su título el viernes pasado. Se
trata de Andrea Guastavino, quien
recibió su diploma en el Consejo de
Médicos de la Provincia de Córdoba.
"Es un derecho humano que toda
persona reciba atención médica de
calidad al final de la vida", destacó la
profesional en aquella ocasión.

En Córdoba funcionan comités de cuidados paliativos en algunos hospitales públicos y privados. También cuenta con especialistas formados en otras provincias o países. Esta es la primera egresada en nuestra provincia, con un certificado avalado por el Consejo de Médicos, que fue formada y recibida en Córdoba.

Los cuidados paliativos aseguran tratamiento de calidad a los pacientes terminales, con un acompañamiento que controla síntomas, y alivia el dolor físico y emocional.

También brinda contención a personas con patologías crónicas o discapacidades derivadas de accidentes o esclerosis múltiples. El objetivo es contenerlas mediante la asistencia de un equipo interdisciplinario y dar soporte también a sus familiares.

En el acto de graduación, Guastavino destacó que una atención médica de calidad se logra cuando se aplica un modelo "bio-psico-social-espiritual", no sólo cuando se atiende "la esfera biológica".

"El médico por sí solo no puede

atender todas las necesidades que provocan sufrimiento. Por eso cobra vital importancia la interdisciplina, no sólo entre colegas médicos, sino entre todas las áreas de salud como enfermería, kinesiología, trabajadores sociales, entre otros.

Esta es una residencia de segundo nivel y dura dos años. Está orientada a médicos con entrenamiento previo en especialidades afines como medicina general, familiar, pediatría, entre otros.

Hernán Carranza, miembro del Comité de Contralor de la especialidad en Medicina Paliativa del Consejo de Médicos de Córdoba, comentó: "Esta especialidad nació por la inquietud de un grupo de profesionales que estábamos llevando adelante la acción paliativa como médicos, y que participábamos de acciones o formaciones en Argentina o en el país. En Córdoba, esta residencia lleva alrededor de unos tres años en curso".

Carranza informó que, en un primer momento, los cuidados paliativos estaban orientados únicamente al síntoma o al dolor. "Después, el concepto comenzó a ser más abarcativo", agregó.

Con el tiempo, la atención del paciente en sus últimos días dejó de estar centrada únicamente en el alivio del dolor y se comenzó a priorizar el sufrimiento. "De ahí se empiezan a reconocer los cuidados paliativos desde hace 10 o 15 años a esta parte, de manera interdisciplinaria".

La idea es potenciar y ampliar los



EGRESADA. Andrea Guastavino es la primera en especializarse en Córdoba.

centros de formación con el objetivo de fomentar los cuidados paliativos en los distintos centros de salud.

"En Córdoba fuimos encontrándonos los médicos que estábamos trabajando en especialidades afines", explicó Carranza.

Para ejemplificar un caso puntual de un paciente que necesitaría cuidados paliativos, el profesional se refirió a su especialidad: la oncología. "La pregunta que nos hacemos es qué hacer con los pacientes que están cursando el final de sus vidas, cuando ya no queda nada más que hacer desde el punto de vista oncológico".

"Cuando ya no tiene sentido la quimioterapia o cualquier otra terapia, se abre otra ventana de tiempo. Ahí es cuando el acompañamiento es fundamental, de la persona y de sus familias.

La contención del paliativista alivia el dolor físico y emocional.

### Córdoba adhirió a la Ley Nacional de Cuidados Paliativos

El Congreso de la Nación aprobó, en julio del 2022, la ley Nacional de Cuidados Paliativos, una herramienta que permite un mejor abordaje de los pacientes con enfermedades crónicas limitantes o que transitan sus últimos días. Garantiza además las capacitaciones de los profesionales de la salud, un abordaje interdisciplinario y el acceso a medicamentos que alivian el dolor. Córdoba adhirió a la ley. Además, existe en la Maternidad provincial una oficina especial donde las personas se pueden anotar en un registro de voluntades anticipadas.

### CÓRDOBA

Recuperaron la plaza René Favaloro



El intendente Daniel Passerini inauguró la plaza René Favaloro, en barrio Cárcano, ubicado en la zona sudeste de la ciudad.

Se trata del primer espacio verde recuperado por la gestión del actual intendente

La obra en esta gran rotonda comenzó hace menos de un año y ya está lista para uso y disfrute de vecinos y vecinas, en sus 12.500 m de extensión.

"Quiero agradecer a todas las organizaciones del barrio, del centro vecinal, instituciones, cooperativas, clubes, iglesias, centros de jubilados, que hacen que para nosotros gobernar la ciudad sea un trabajo en equipo", expresó Passerini en la inauguración.

### TERCER SECTOR

### Distinguen a Fundación Arcor con el premio "PR News a ONG"

En el marco del "PRNews's Nonprofit Awards" (Premio PR News a ONG), Fundación Arcor recibió la Mención de Honor 2024 en la categoría Campaña de Responsabilidad Social por su caso "30 años construyendo oportunidades para la infancia". Se trata de la única organización Latinoamericana entre los participantes en ser galardonada con este reconocimiento. Desde hace más de 70 años, PR News se ha dedicado a apoyar el crecimiento de los profesionales de la comunicación y sus premios Nonprofit Awards reconocen a los comunicadores y organizaciones que destacan por la creación de campañas de impacto.

### ALTA GRACIA

Avanza la puesta en valor de la avenida San Martín

Están en marcha las obras de

revalorización de la avenida San Martín

en la ciudad de Alta Gracia, en el departamento Santa María, que mejorarán significativamente la infraestructura urbana. El proyecto vial se ejecuta en un tramo de 1.700 metros, con una inversión de la Provincia que asciende a 1.000 millones de pesos. Comprende la reposición del pavimento y cordones de veredas en una superficie de 7.000 metros cuadrados, junto a obras complementarias de desagüe pluvial, en una de las calles más transitadas de la Ciudad del Tajamar. Los trabajos registran un avance del 18%.

# Obispo crítico de bajar imputabilidad

MENORES DE EDAD. Adolfo Uriona, de Río Cuarto, dijo que es un fenómeno complejo y pidió prestar atención a las adicciones.

Un chico, de 14 años, que empezó a robar con 9, fue soltado por las autoridades policiales 32 veces en Río Cuarto. Ese casó volvió a poner en debate la edad de imputabilidad de menores.

El obispo de esa ciudad, monseñor Adolfo Uriona, dijo que bajar la edad de imputabilidad no basta para resolver el tema de la inseguridad en una entrevista radial. Y que deberían atacarse fenómenos complejos, como el egoísmo extremo y las adicciones. "La violencia es un tema complejo y está relacionado con la cultura. Una cultura que perdió a Dios y se vuelve cada vez más egoísta es muy propensa a la violencia", sostuvo. Y prosiguió: "Tiene que hacerse un análisis más hondo de la sociedad y me parece que hay que trabajar muchísimo más en el tema de la educación".

Consultado sobre bajar la edad de imputabilidad a partir de los 13 años, el religioso fue tajante: "No alcanza".

"La Iglesia todavía no tiene una posición. Algún obispo ha presentado su punto de vista, como es el caso del obispo de San Juan, que dice que es una reacción espasmódica esta iniciativa de bajar a los 13 años la edad de imputabilidad. Pero todos nosotros, como Episcopado, no nos hemos pronunciado", aclaró.



ADOLFO URIONA. El obispo de Río Cuarto pide un debate más amplio del tema.

DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 LaVoz

### Mundo



NICOLÁS MADURO. Busca un tercer período consecutivo al frente del gobierno de Venezuela.



EDMUNDO GONZÁLEZ URRUTIA. El candidato opositor, junto a Corina Machado.

# Venezuela. El país decide entre el cambio o la continuidad del chavismo

**ELECCIONES.** Hoy se celebran los comicios presidenciales. Nicolás Maduro

**Héctor Brondo** 

hebrondo@lavozdelinterior.com.ar

ste domingo, cuando se cumplen 70 años del nacimiento de Hugo Chávez, el disruptivo militar y dirigente político de Venezuela -quizá el más influyente del país sudamericano en lo que va del siglo 21-, las venezolanas y los venezolanos tienen una cita crucial con las urnas para decidir el futuro de los aproximadamente 26.5 millones de habitantes de la República Bolivariana.

Diez candidatos (todos varones) compiten por la máxima jefatura del país, situado en la parte septentrional de Sudamérica y el Caribe; sólo dos tienen chances reales de fijar domicilio en la intersección de las avenidas caraqueñas Urdaneta y Norte, donde está emplazado el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno nacional: Nicolás Maduro (62) y Edmundo González Urrutia (74).

El actual mandatario va por su tercer mandato consecutivo. De lograr el triunfo, prolongará su estancia en el poder hasta el 10 de enero de 2031.

González Urrutia es el anotado por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) con la esperanza de poner fin al ciclo chavista tras un cuarto de siglo. El periodo socialista, cabe recordar, arrancó el 22 de febrero de 1999, tras la victoria de Hugo Chávez

quiere mantenerse en el poder hasta 2031, mientras que la oposición ve una oportunidad de terminar con 25 años de populismo.

sobre Henrique Salas Römer en las presidenciales del 6 de diciembre del año anterior.

### En el nombre de Corina

El escritor y diplomático retirado y exembajador en Argentina entre 1998 y 2002 reemplaza en el desafío a María Corina Machado, quien, a pesar de imponerse el año pasado por más del 90% de los votos en la interna de la alianza opositora, no pudo inscribirse para competir en las elecciones de hoy.

Es que la exdiputada había sido inhabilitada antes por la Contraloría General de la República Bolivariana para ejercer cargos públicos hasta 2036. El máximo organismo de control fiscal del país basó el dictamen en el apoyo que la fundadora de Vente Venezuela había manifestado a las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro y en el respaldo a luan Guaidós, extitular del Parlamento venezolano quien en enero de 2019 se autoproclamó presidente interino del país al interpretar que el candidato oficialista había sido reelecto en el cargo en comicios fraudulentos.

La campaña opositora se centró en dos aspectos: convencer a la ciudadanía de que la PUD (alianza integrada por 11 partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos disidentes, militares retirados y exdiputados de la Asamblea Nacional electos para el periodo 2016-2021) es el más potente factor de cambio.

Al mismo tiempo, trabajó de manera ardua para instalar en el imaginario colectivo el mensaje de que votar a González Urrutia es hacerlo por Corina Machado, quien, sin ser candidata a cargo alguno ni aparecer en ninguna de la treintena de boletas que se pondrán a disposición de los electores en los centros de votación, es la más influyente lider del antichavismo y la principal amenaza para que Maduro concrete el sueño de la reelección.

### Promesa de campaña

El candidato opositor con mayores posibilidades de victoria se comprometió a llevar adelante una transición institucional ordenada, "en la que se garantice la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados y de todos los venezolanos en el extranjero". Se refiere a los aproximadamente 7,5 millones de venezolanas y venezolanos que se marcharon del país (la inmensa mayoría de ellos, en la última década), según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Ayer, en vísperas de la puja electoral que se avizora reñida, Vente Venezuela denunció que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) desató una "ola de represión" contra dirigentes políticos opositores en varios estados venezolanos.

Garante de la paz y la estabilidad

El oficialismo, en tanto, basó su campaña en que la supuesta "nueva mayoría política, social y cultural" que ha constituido para buscar un nuevo mandato, es la única capaz de garantizar la paz y la estabilidad en jueves último en el multitudinario acto de cierre en la emblemática avenida Bolívar de la capital, Caracas.

En ese mitin, el exdirigente gremial de los trabajadores del sistema de transporte caraqueño advirtió que la oposición planea desconocer los resultados del escrutinio provisorio para poner en marcha acciones antidemocráticas y desestabilizadoras.

"No le vamos a permitir que sigan haciendo daño, se les acabó el tiempo", avisó. "Habrá mano de hierro y justicia para todos los fascistas y violentos", completó la amenaza.

Más de 21 millones de personas mayores de 18 años están habilitadas para votar, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). De ellas, 69.000 podrán hacerlo en el exterior.

Se estima que la cifra de electores que emitirán su voto de manera positiva oscilará entre los 13 millones y los 17 millones.

Cabe recordar que votar es obligatorio en el país sudamericano y que se hace mediante máquinas electrónicas.

Para las elecciones de hoy se instalaron 36 mil terminales en los centros de votación habilitados en todo el pais.

La jornada electoral arrancará a las 6 y concluirá a las 18, hora local (7 y 19 hora de Argentina, respectivamente) y se prevé que los resulta-Venezuela", como reiteró Maduro el dos se conozcan en la madrugada del lunes.

### Fúnebres

### **SEPELIOS**

+ Bustos, Justo Orange Profesor (q.e.p.d.) Falleció el 27-7-2024 conf. a.s.r. y b.p. Sus hijos Marta y José Bustos Mercado, hijos políticos Mariana Marcattini y Jorge Moyano, nietos Matías, Máximo, Melina, Rafael y León y demás deudos invitan a sus relaciones al sepelio de sus restos que se efectuará en el Cementerio Crematorio Los Alamos. El cortejo partirá a las 09 hs. C.M.: Sala 'C' - Juan B. Justo 2306. Servicio: 'JUAN CARUSO CASA FUNERARIA'.

**† Loyola, Domingo Ignacio** (q.e.p.d.) Falleció el 27-7-2024 conf. a.s.r. y b.p. Sus hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares participan de su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en cementerio Parque Los Álamos. Cobertura: Punilla Servicios Sociales. HONRAS FUNEBRES a cargo de BOULEVARD SEPELIOS - Tel. 3515282888.

### PARTICIPACIONES



### Baldaccini, María Cristina Smith de

(q.e.p.d.) Falleció el 26-7-2024

El Córdoba Lawn Tenis Club participa del fallecimiento de la madre del expresidente y actual socio del club, Mario Augusto Baldaccini, acompañando a toda la familia en este difícil momento.

+ Busso, Roberto José (q.e.p.d.) Falleció el 27-7-2024 conf. a.s.r. y b.p.

Tu esposa Ana María; tus hijos Cecilia, Roberto, Laura, Fernando, Valeria, Pablo, Daniel y Guillermo; hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su partida y que sus restos fueron inhumados ayer. Serv. CASA MINOLI.

+ Busso, Roberto (q.e.p.d.) Falleció el 27-7-2024 conf. a.s.r. y b.p.

Blanca Pizarro de Bustos junto a sus hijas, hijos políticos y nietos participan con inmenso cariño y dolor su fallecimiento acompañando a toda la familia Oberti Busso. Descansa en paz junto al Señor.

+ Funes, Carlos Matías (q.e.p.d.) Falleció el 25-7-2024 conf. a.s.r. y b.p.

Su esposa Laura La Serna, sus hijos Verónica, Matías y Cecilia. Sus nietos Conrado, Juan, Tadeo, Matilda y Justo. Te queremos y agradecemos tanto. Descansa en paz. Servicio a cargo de Lomas de Villa Allende Cementerio Parque y Sepelios. Tel. 0800-5556627

**† Funes, Carlos Matías** (q.e.p.d.) Falleció el 25-7-2024 conf. a.s.r. y b.p.

Jorge Moroni Funes y M. Mercedes Buteler, participan su fallecimiento y acompañan a Laurita, Verónica, Matías y Cecilia en este triste momento y elevan una oración por su eterno descanso.



### Funes, Carlos Matías

(q.e.p.d.) Falleció el 26-7-2024 conf. a.s.r. y b.p.

Volvió a la Casa del Padre. Jacques Drouart (aus.) y María Cristina Lons de Drouart (aus.) y sus hijos Florencia, Martín y Sol Cornet, Damián, Susana y Fernando Alday (aus.), Matías, Juan Andrés y Mariana Ferreyra, Celina e Israel Sánchez Criado y Rafael Pesci y Ximena Ferrer participan con profundo dolor el fallecimiento de un tan querido amigo y acompañan a Laurita y a los chicos rogando al Señor por su eterna felicidad.



### Juaneda Sastre, Virgilio

(q.e.p.d.) Falleció el 24-7-2024 conf. a.s.r. y b.p.

En Menorca a la edad de 77 años. Su familia en España: sus hijos Carlos y Sita, Sergio y Rita, y Catalina; sus nietos y demás familiares. Su familia en Argentina: su sra. Margarita Sastre Femenías (a), sus hijos del corazón Jorgelina (a) y Gonzalo (a), Victoria y Juan Pablo y sus hijos Francisco y Benjamín, y demás familiares. Participamos su fallecimiento y oramos por su eterno descanso. Te llevaremos en nuestros corazones, Virgi. Siempre juntos.

+ Levrino , Claudio (q.e.p.d.) Falleció el 26-7-2024

Inmobiliaria Yelicich despide a Claudio, amigo y cliente de nuestra casa acompañando en su inmenso dolor a su familia, especialmente a Mariela y Melania.



### López Murphy, Analia Elena

(q.e.p.d.) Falleció el 25-07-2024

Nelva Bertinotti de Petrei, sus hijos Mariana, Gustavo y Guillermo, sus hijos políticos y nietos participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan una oración en su memoria.

+ Morales Martín, Clara Rosa (q.e.p.d.) Falleció el 27-7-2024 conf. a.s.r. y b.p. Sus hijos Daniel, Susana, Raúl, Nancy y Sandra, sus nietos y bisnietos la despiden con mucha tristeza y ruegan elevar una oración en su memoria. Cobertura: Punilla Servicios Sociales. HONRAS FÚNEBRES a cargo de BOULEVARD SEPELIOS.

### Oliva de Martínez, Susana Elisa

(g.e.p.d.) Falleció el 19-7-2024 conf. a.s.r. y b.p.



Susanita te amamos mucho y te vamos a reextrañar!!! Pero sabemos que estás mejor con nuestro Señor y en paz. Con amor tu esposo, Carlos Martínez y tus nietos Miguel, Yani, Evelyn y Gabi.

+ Perrone, José Hugo (q.e.p.d.) Falleció el 27-7-2024 conf. a.s.r. y b.p.

Su esposa, sus hijos, sus hijos políticos, sus nietos, sus hermanos y d.d. participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron cremados ayer en Crematorio, Parque Azul. Honras Fúnebres a cargo de Boulevard Sepelios.

+ Sánchez Ferraro, Eduardo Alberto (q.e.p.d.) Falleció el 26-7-2024

Su esposa María Cristina, sus hijos Diego y Juan Manuel, sus hijas políticas Florencia y Marta, sus nietos María Luz, Belén, Tomás, Benja, Lucía y Manu participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueçon cremados ayer en el Crematorio Los Alamos. Cobertura: Caruso Compañia Argentina De Seguros S.A. Servicio: 'JUAN CARUSO CASA FUNERARIA'

+ Smith, María Cristina (q.e.p.d.) Falleció el 26-07-2024

Sus hijos Mario Augusto Baldaccini e Inés Aita Tagle y sus nietos Augusto, Matías y María participan su fallecimiento y la despiden con inmenso amor, gratitud y esperanza. Piden una oración por el eterno descanso de su alma.

Smith, María Cristina (q.e.p.d.) Falleció el 26-07-2024

Su hermano Ricardo Leopoldo junto a su esposa Evita Bergese, sus hijos Ricardo José, Alejandro Ernesto, Hernán Federico y sus familias; participan con gran tristeza de su partida y acompañan a sus hijos Mario Augusto, Juan Pablo y sus familias en este doloroso momento.

+ Smith, Cristina (q.e.p.d.) Falleció el 26-7-2024 conf. a.s.r. y b.p.

Eduardo Aita Tagle y Paula Guerra, Pía Aita Tagle y Raúl Pizarro, Alejo Aita Tagle y Wendy Quinlan y Florencia Aita Tagle y Al-varo Cornejo Núñez participan su fallecimiento y acompañan a Mario e Inés, Juan Pablo y Gabriela y familias en este momento difícil y elevan una oración por el eterno descanso de su alma.

+ Torres Peralta, Pedro Alberto (q.e.p.d.) Falleció el 26-7-2024 conf. a.s.r. y b.p. Sus hermanas Elsa y Pura y sus sobrinas Viviana, Marcela y Gabriela participan con mucha tristeza su fallecimiento y ruegan elevar una oración en su memoria. Cobertura: Punilla Servicios Sociales. HONRAS FU-NEBRES a cargo de BOULEVARD SEPELIOS.

### RECORDATORIOS

+ Boldo de Vinti, Graciela Inés (q.e.p.d.) Falleció el 24-7-1998

Al cumplirse 26 años de tu ausencia física, tus compañeras de trabajo; Stella Maris Lobo y Mimí Casas, te recuerdan, con el cariño de siempre.

### Solano, Francisco Alberto

(q.e.p.d.) Falleció el 29-7-2011



Querido padre, al cumplirse otro aniversario de tu partida, seguimos extrañándote, añorándote y deseando tenerte a nuestro lado. Cuántos recuerdos y enseñanzas de vida. Estás presente en

cada momento. Te amamos. Tus hijos, Mabel v Omar.

### + Stutz de Martínez, Elizabeth

(g.e.p.d.) Falleció el 4-7-2024



Nació 28/7/1940 -Mamá, hoy en el día de tu cumpleaños te recuerdo, te honro y te agradezco por todo lo dado. Gracias Mamá, Virginia.

### **FUNERALES Y MISAS**



### Carabelli, Carlos Miguel

(q.e.p.d.) Falleció el 28-06-2024 conf. a.s.r. y b.p.

Aunque el dolor de su ausencia sigue siendo intenso, encontramos consuelo en los hermosos momentos compartidos y en el amor que siempre nos brindaste con tu inmenso corazón y bondad. No nos cabe duda de que seguís a nuestro lado como un ángel protector. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo que hemos recibido. Su presencia y palabras han sido un gran consuelo. Nos unimos en oración y esperanza, recordándolo. Tu esposa Ana Farías, tus hijos Federico y Ana Lucía.

### **AVISOS FÚNEBRES**

Horario de cierre para publicar al dia siguiente: 19 hs.

| Agencia                                 | Teléfono / Celular    | Agencia       | Teléfono / Celular<br>4889877                 |  |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------|--|
| Centro                                  | 3515 31-7334          | Alta Alberdi  |                                               |  |
| Cerra                                   | 4814153 / 351-6139239 | Villa Allende | 03543-433738 / 430782 / 351 5493579 / 5380825 |  |
| Centro-Tribunales 4245531 / 351-7586755 |                       | Carlos Paz    | 3541-523143                                   |  |
| Receptoria 58 3513026059                |                       | Telefónicos   | 7280383 / 4752222 / 351 607 0052              |  |

Para más información, entrá a: funebres.lavoz.com.ar

LaVoz 2

| NACIONAL LA PRIMERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BUENOS AIRES LA PRIMERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CÓRDOBA LA PRIMERA                                                                                                                                                                                    | NACIONAL MATUTINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>BUENOS AIRES</b> MATUTINA                                                                                                                                                                          | CÓRDOBA MATUTINA                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1°         7969         11°         3009           2°         0082         12°         3853           3°         7031         13°         0807           4°         3520         14°         1891           5°         3571         15°         0497           6°         1019         16°         6329           7°         2107         17°         4480           8°         3495         18°         5490           9°         8204         19°         6987           10°         5051         20°         7465 | F     8890     IF     3718       2°     7135     I2°     0400       3°     2555     I3°     3223       4°     0072     I4°     6952       5°     3370     I5°     4155       6°     2384     I6°     8039       7°     7425     I7°     6813       8°     5176     I8°     8087       9°     7043     I9°     8419       10°     0607     20°     1642 | 1° 3381 11° 4776<br>2° 4965 12° 5667<br>3° 8077 13° 9152<br>4° 6830 14° 3235<br>5° 7576 15° 8941<br>6° 5512 16° 1493<br>7° 3584 17° 7681<br>8° 7218 18° 2156<br>9° 3703 19° 2502<br>10° 1671 20° 4115 | 1°     2631     1°     5442       2°     4153     12°     7575       3°     6780     13°     9827       4°     2252     14°     2549       5°     4345     15°     0743       6°     2885     16°     4993       7°     6540     17°     4324       8°     5264     18°     6435       9°     7819     19°     1562       10°     9397     20°     8538 | 1° 3449 11° 2440<br>2° 4863 12° 6201<br>3° 7257 13° 3289<br>4° 6125 14° 6736<br>5° 9455 15° 0950<br>6° 4777 16° 8613<br>7° 9594 17° 6852<br>8° 7895 18° 8743<br>9° 6082 19° 3183<br>10° 8522 20° 9892 | 1° 6124   11° 3921<br>2° 2874   12° 7447<br>3° 5569   13° 7058<br>4° 2734   14° 0945<br>5° 0804   15° 7115<br>6° 6484   16° 5484<br>7° 2592   17° 8869<br>8° 0620   18° 6159<br>9° 5104   19° 2841<br>10° 8603   20° 5728 | SUMATE A LA VOZ EN YOUTUBE El canal directo a todos los contenidos de tu interés |
| NACIONAL VESPERTINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>BUENOS AIRES</b> VESPERTINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓRDOBA VESPERTINA                                                                                                                                                                                    | NACIONAL NOCTURNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BUENOS AIRES NOCTURNA                                                                                                                                                                                 | CÓRDOBA NOCTURNA                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| 7680 11° 4994<br>2° 9469 12" 6429<br>3° 0748 13" 0712<br>4° 6736 14° 9825<br>5° 0473 15° 7091<br>6° 5278 16° 9886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1° 3329   11° 4793<br>2° 4950   12° 2425<br>3° 7750   13° 7541<br>4° 3921   14° 8347<br>5° 4066   15° 5799<br>6° 0934   16° 8565                                                                                                                                                                                                                       | 1° 6211   11° 2384<br>2° 7034   12° 5909<br>3° 6668   13° 5911<br>4° 6345   14° 3634<br>5° 5544   15° 8373<br>6° 8650   16° 9566                                                                      | 1° 7616   11° 5095<br>2° 4585   12° 4678<br>3° 6040   13° 1740<br>4° 7586   14° 4812<br>5° 6153   15° 2702<br>6° 3658   16° 6901                                                                                                                                                                                                                        | 1° 0607   1° 2541<br>2° 9080   12° 1850<br>3° 7667   13° 3185<br>4° 5157   14° 7966<br>5° 6221   15° 6156<br>6° 0772   16° 5336                                                                       | 1° 5980   11° 5744 QUINE<br>2° 7969   12° 2937   12° 2937<br>3° 4468   13° 9646   14° 0289<br>5° 3794   15° 2685   0722   15° 16° 6722                                                                                    | SUSCRERSE   youtube com/livesecomes                                              |
| 7° 0582 17° 5899<br>8° 1891 18° 6227<br>9° 8427 19° 8864<br>10° 4639 20° 2966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6° 0934   16° 8565<br>7° 5158   17° 4718<br>8° 5718   18° 5645<br>9° 9814   19° 2160<br>10° 7301   20° 4771                                                                                                                                                                                                                                            | 7" 6180 17" 2426<br>8" 9960 18" 2207<br>9" 6406 19" 8966<br>10" 1172 20" 9504                                                                                                                         | 6 3658   16 6901<br>7° 7641   17° 2864<br>8° 6126   18° 9703<br>9° 2790   19° 2194<br>10° 7787   20° 6197                                                                                                                                                                                                                                               | 7° 4041 17° 3577<br>8° 9927 18° 5140<br>9° 8663 19° 6470<br>10° 4450 20° 6320                                                                                                                         | 7° 8354   17° 0896   50                                                                                                                                                                                                   | La Voz 12                                                                        |

26 DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 La Voz

### Sucesos

### Matías Calderón

mcalderon@lavozdelinterior.com.ar

odavía está fresca la sangre que se derramó en las calles de barrio Villa Boedo de la Capital provincial cuando un policía de franco, que conducía su auto para una de las aplicaciones que en la ciudad de Córdoba presta servicios de transporte de pasajeros, fue violentamente atacado a balazos y culatazos por un grupo de ladrones que le robó su camioneta.

El golpe se concretó el pasado miércoles a las 19, próximo a la manzana 23 de la barriada emplazada en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba. Finalmente, el hombre está fuera de peligro y la camioneta pudo ser recuperada.

Una investigación que lleva a cabo **La Voz** desde el pasado 4 de julio, cuando se registró otro robo con una modalidad similar, en barrio Las Violetas, franja oeste de la Capital, permite inferir que se trataría del mismo trío de ladrones que maltrata, amenaza, engaña, balea y finalmente roba a los choferes de autos para aplicaciones.

Los contenidos que los tres presuntos involucrados publican a diario en sus redes sociales y el testimonio de personas allegadas al círculo íntimo de los sospechosos fueron claved para el desarrollo de la información.

Los tres jóvenes, de entre 20 y 21 años de edad -de quienes no se revelará aún la identidad-, se conocieron en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) el pasado 27 de marzo, cuando uno de ellos, apodado como "el Gringo" (20), cayó preso por una presunta causa por encubrimiento en un robo a un chofer de Uber que se registró por esos días, de acuerdo a los relatos de un testigo que pidió no ser identificado.

Por esos días conoció a "el Monchi" (21), quien fue señalado por las fuentes como el "cerebro de la banda". Llevaba preso un mes por otro robo a un chofer de Uber, siempre según la información aportada por la fuente consultada.

En los pasillos, cruzaron algunas palabras y de inmediato surgió la idea de crear una sociedad. Fue "Monchi" el que tuvo la idea y a "el Gringo" le pareció una buena oportunidad.

Ambos salieron el 1 de abril por el portón grande de la UCA, en calle Belgrano 1645, frente al Hospital Misericordia de barrio Güemes y a 10 cuadras del Centro de la ciudad.

Ese mismo día "el Monchi" le presentó a "Mechi" (20), el tercer cómplice. Juntaron algunas armas y se reunieron en la casa del cerebro de la banda, según relatos de una fuente allegada al trío.

El lugar de encuentro, una vivienda emplazada en barrio Villa Martínez, zona oeste de la Capital, iría a funcionar en adelante como "el aguantadero" donde iría a parar la hilera de autos que comenzarían a



LOS TRES, EN UN AUTO ROBADO. Los delincuentes posan arriba de uno de los vehículos que sustrajeron. Comparten las imágenes en redes sociales. Son los enemigos públicos de las aplicaciones de movilidad en la ciudad de Córdoba.

# Cebados y a los tiros.

# El trío que roba autos a choferes por aplicaciones

INSEGURIDAD. Se conocieron en la UCA, roban y luego ganan millones de pesos por la venta de vehículos sustraídos. Fueron protagonistas de los últimos golpes más violentos contra conductores de las aplicaciones Uber y Didi. No titubean en apretar el gatillo.



EN REDES. Los sospechosos se muestran con sus éxitos delictivos en redes.

robar sin pausa.

"Todas las semanas robaban un auto distinto y en el último tiempo comenzaron a intentar hacerlo a diario. Están cebados porque encontraron la manera de hacerlo fácil y de quedarse con mucha guita", comentó una fuente allegada al trío de ladrones.

A medida que iban cometiendo cada atraco, iban publicando en sus cuentas de TikTok y de Instagram imágenes y videos de los vehículos robados. Incluso llegaron a publicar fotos suyas a bordo de alguno de los automóviles.

Siempre apelaban a la misma estrategia: hacían que terceros pidie-

Uno de los casos más conocidos de esta banda es el que tuvo como víctima a un policía que conducía un auto Uber.

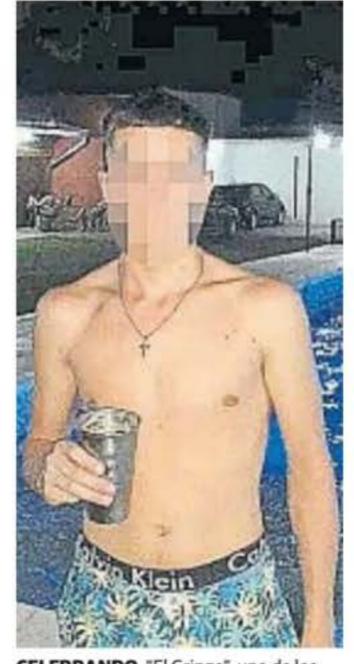

**CELEBRANDO.** "El Gringo", uno de los integrantes del grupo delictivo.

ran un viaje por la aplicación, lo mandaban al "Gringo" a mostrar su cara ante el conductor, aquel subía al auto y el chofer lo conducía por la ciudad hasta un punto alejado del Centro.

Allí aparecían "el Mechi" y "el Monchi" sobre una motocicleta. El segundo se dedicaba a amenazar, golpear y bajar del auto a la víctima, siempre usando la fuerza. El primero hacía de soporte. Tomaban el control del automóvil y huían.

En paralelo a esta modalidad delictiva, una fuente vinculada al grupo de presuntos delincuentes aseguró que también cometían otros robos, como entraderas en viviendas de Villa Carlos Paz y Villa Allende y "encerronas" a otros automovilistas para robarles sus pertenencias (cruzaban un automóvil de frente y hacían bajar al conductor bajo amenazas con armas de fuego).

Los tres peligrosos muchachos utilizaban los coches que habían robado el día anterior, cambiaban las patentes por chapas viejas y se iban a un destino prefijado por "Monchi", según el relato de un testigo que asegura conocer íntimamente a los jóvenes.

### Balaceras y sangre

Pero en el entorno del trío creen que con el correr de los días empezaron a sentirse más envalentonados. Entonces llegó el pasado 4 de julio, el día que la Selección Argentina jugaba su partido contra Ecuador por los cuartos de final de la Copa América. A las 20, "el Gringo" se paró al frente del shopping Patio Olmos y le pidió a un chico que llame a un Uber.

"Les decía a todos que se había quedado sin batería y pedía ese favor. Otras veces le pagaban 4 mil o 5 mil pesos a gente indigente, de la calle, para que desde sus celulares contrataran un Uber", reveló una fuente consultada.

Hasta el lugar llegó G., un conductor de 30 años que confió en la situación. "Lo vi y nunca me imaginé que me iba a robar. Hablaba de manera muy correcta y me fue contando que iba a comer un asado con sus amigos para ver el partido", comentó a este medio.

Pero al cabo de algunos minutos, cuando el auto ya estaba próximo a barrio Las Violetas, "el Gringo" sacó un arma y obligó al conductor a desviarse del camino. Lo hizo estacionar en una esquina donde ya esperaban los otros dos cómplices.

Le pegaron, lo bajaron del auto y, a pesar de que se tiró al suelo y se hizo "un bollito" en el asfalto, la banda le disparó al menos dos balazos. "Sentí que un tiro me zumbó el oído", diría en aquel entonces en diálogo con este medio, en un informe que se publicó a las pocas horas del robo.

El joven chofer pudo identificar este viernes a los tres asaltantes, gracias a una de las fotografías que este medio pudo obtener de mano de la fuente allegada al trío.

También notó con impresión que

SUCESOS | DOMINGO 28 DE 127

# GENTILEZA

EL TRÍO. Se conocieron y se hicieron socios al compartir celda en la UCA.

la foto había sido tomada en el interior de su propio vehículo, tal como había adelantado el informante consultado.

La misma testigo comentó que el trío había estado presente en el robo contra el policía que conducía un Didi, acaecido el pasado miércoles durante la tarde.

"Llegaron en una moto gris con detalles negros. Esa motocicleta es del 'Monchi'. Esta vez pidieron el auto desde barrio Villa Boedo. Lo esperó 'el Gringo' y los otros dos llegaron por la espalda. Después del robo, se mostraron preocupados por la herida que le habían dejado en la cabeza al policía, porque lo balearon en la mano izquierda y le pegaron un culatazo en el cuero cabelludo. Están con miedo", comentó la fuente del caso.

Este medio intentó contactar a la víctima del robo para corroborar que la identidad de los presuntos asaltantes se correspondiera con los partícipes del hecho. Sin embargo, no pudimos hacerlo.

Consultados sobre esta problemática, voceros de la firma Uber descartaron de plano que un mismo usuario pueda solicitar un auto, cometer un robo y volver a hacerlo. Las medidas de seguridad son estrictas y se van acumulando, e incluyen un sistema de verificaciones y puntuaciones que fomentan un uso adecuado de la app.

"Ante un reporte de inseguridad, los procesos de investigación incluyen una toma de medidas preventivas, como la desactivación de la

La emboscada funciona así: un tercero llama un auto de una aplicación, lo llevan a un lugar alejado y el grupo lo asalta. cuenta del usuario. Cualquier comportamiento que esté fuera de lo esperado puede decantar en una medida como estas. Por ello son importantes los reportes, que derivan en medidas dentro y fuera de la aplicación", enfatizaron.

Por ello, recomendaron a los usuarios y a los conductores tomar un tiempo para reportar condiciones de inseguridad cuando estas sean detectadas.

"Los conductores tienen hasta dos días para hacerlo. Son muy válidas y le han permitido a Uber involucrarse en la resolución de casos de inseguridad y hasta no necesariamente vinculados a los robos a los conductores o los pasajeros", dijo la vocera del área de Seguridad de la firma, Eleonora Turk.



EVIDENCIAS. Tarjetas de otros vehículos, halladas en un auto robado.

# Uber: Se toman medidas dentro y fuera de la "app"

seguridad. La empresa que ofrece viajes a través de una aplicación asegura que hay protocolos de seguridad vigentes y recomendaron a los choferes que denuncien las situaciones de peligro.

Los sucesivos robos que desde comienzos de año se registran contra choferes de automóviles que prestan el servicio de transporte de pasajeros a través de aplicaciones en la ciudad de Córdoba volvió a poner en boga el debate de la inseguridad tras el volante.

Uno de los últimos robos violentos se registró el 4 de julio en barrio Las Violetas e involucró a un conductor de Uber que terminó tirado en el suelo, le dispararon y la bala zumbó su cabeza.

El más reciente sucedió el pasado miércoles, cuando en Villa Boedo un policia que estaba de franco y conducía un coche bajo otra aplicación que presta servicios de transporte, fue herido de bala en su mano y recibió un culatazo en la cabeza.

La víctima que terminó echada en el asfalto y a la que la bala le rozó el oído pudo identificar a la banda gracias a los datos aportados por el informante.

Consultados sobre cómo sería posible que un mismo usuario se dedique a robar autos a choferes de Uber, desde la firma descartaron esa posibilidad.

"Dentro del protocolo de seguridad tomamos medidas preventivas sobre las cuentas involucradas en un hecho de inseguridad, que incluyen contactar a ambas partes. El equipo de seguridad se pone en contacto con las autoridades locales para aportar elementos necesarios para una investigación", dijo la vocera del área de Seguridad de la firma, Eleonora Turk.

A su vez, aclaró que toda investigación y colaboración con las autoridades locales se realiza respetando el "estándar de protección de la información". Según destacó la vocera, Uber cumple con los protocolos de privacidad de información y comparte sólo los datos que está autorizada a divulgar.

En cuanto a las barreras de protección que existen para evitar que un "falso pasajero" utilice un usuario de la cuenta para engañar y cometer robos, como ocurre en la mayoría de los casos, desde la firma señalaron que los solicitantes de servicios deben verificar su identidad a través de un proceso.

"Cuando se elige como modo de pago el efectivo, la app puede solicitar un proceso de verificación extra para corroborar la identidad del usuario. Esto puede incluir el escaneo del DNI o la toma de una selfie. Fuimos agregando múltiples capas de seguridad a la plataforma para disuadir cualquier tipo de acción maliciosa", subraya Turk.

La vocera destacó que cada vez

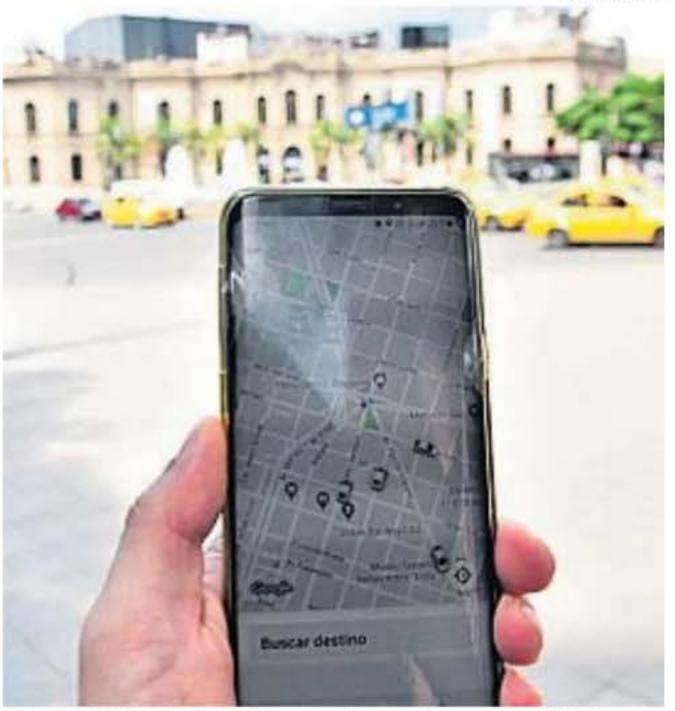

VIAJAR CON UNA "APP". Los jóvenes cordobeses adoptaron la modalidad.

### Ganan terreno a taxis y remises en el transporte

Las aplicaciones crecen en la población joven cordobesa.

Una encuesta realizada por la consultora Delfos revela que sólo el 3% de los viajes se hace en taxis o remises. El taxi y el remis como opciones de movilidad quedaron relegados principalmente a personas mayores de 65 años. En esa franja etaria, el 13 por ciento de los viajes se hacen en los autos con chofer. Pero en los menores de 29 años la cifra se desploma al 1%. La diferencia en este grupo etario habría sido capitalizada por las aplicaciones de movilidad como Uber.

que la aplicación desembarca en una ciudad, los protocolos que ya se implementaron a nivel global comienzan a regir, sin importar el lugar donde se esté utilizando el dispositivo.

"Las medidas de seguridad se van incrementando y mejorando de manera constante. Hoy podemos verificar de acuerdo a distintas variables, como la solicitud de la identificación. Si pagaste en efectivo, el DNI, sacar una selfie e incluso otras medidas", detallaron.

### Pin de seguridad y garantías

Otras de estas herramientas que están destinadas a la protección de la actividad están vinculadas con el código PIN de seguridad. Es un número de cuatro dígitos que los usuarios deben utilizar para loguearse y constatar que realmente la persona que realiza un pedido sea el usuario asignado en la plataforma.

Al conductor, por su parte, le apa-

rece en pantalla el historial del usuario y le informa que utilizó algún método de verificación.

A esto se suma un sistema de calificación mutua. "Si un conductor observa que hay un usuario con baja calificación, puede tomar una decisión. La app también le pide a los choferes que califiquen, y mientras más baja sea la puntuación, ya a partir del 4 (el 5 es el puntaje más alto) se comienza a indagar por qué no fue un viaje óptimo", explicó Turk.

La vocera comentó que podría ocurrir que el conductor notó una incompatibilidad en la identidad entre la persona que solicitó el viaje y quien realmente tomó el servicio. En ese caso, el Uber lo puede señalar con una baja puntuación.

Lo mismo ocurre cuando un pasajero de repente busca cambiar un destino de viaje y llevar el auto a una zona poco segura. El conductor puede negarse a hacerlo y dejar comentarios en las puntuaciones, explicaron desde la firma.

"Ante un reporte de inseguridad, los procesos de investigación incluyen una toma de medidas preventivas, como la desactivación de la cuenta del usuario. Cualquier comportamiento que esté fuera de lo esperado puede decantar en una medida como estas. Por ello son importantes los reportes, que derivan en medidas dentro y fuera de la aplicación", enfatizaron.

Recomendaron a los usuarios y a los conductores tomar un tiempo para reportar condiciones de inseguridad cuando estas sean detectadas.

"Los conductores tienen hasta dos días para hacerlo. Son muy válidas y le han permitido a Uber involucrarse en la resolución de casos de inseguridad, y hasta no necesariamente vinculados a los robos a los conductores o los pasajeros", dijo Turk. 28 | DOMINGO 28 DE La Voz

### Sucesos

# Infractor serial. Atropelló a un policía y huyó: estaba inhabilitado para conducir

Federico Schueri

fschueri@lavozdelinterior.com.ar

n empresario que viajaba con cinco menores de edad fue detenido ayer tras evadir un control policial en avenida de Circunvalación a la altura de barrio 20 de Junio, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba. El conductor fue retenido en el control ya que había sido detectado circulando en exceso de velocidad, pero fugó y en la maniobra atropelló a un policía, arrastrándolo 10 metros.

El automovilista fue detenido en barrio Don Bosco. Según pudo corroborar **La Voz,** el conductor acumula un larguísimo historial de infracciones. Y de ese registro, el ingresar de manera imprudente en un paso con peaje, con el traspaso de barreras en la succión de otro vehículo, es su fetiche.

El conductor a quien vamos a mencionar con sus iniciales, J. M. M., acumuló una preocupante serie de infracciones que comenzó en 2010, cuando fue multado por primera vez en la ruta 9 a la altura del kilómetros 758 y luego en la ruta nacional 1-V09 KM 670.

Ambas actas se le labraron por no llevar encendidas las luces reglamentarias, que para la Ley Provincial de Tránsito 8.560 es considerada una falta grave. En ese momento conducía una SUV Honda CVR 4x4.

Con el mismo vehículo, en marzo de 2011, recibió una multa tipificada como muy grave por adelantarse en una zona prohibida en la ruta nacional 35 camino a Huinca Renancó, al sur de la provincia.

En septiembre del mismo año fue multado por la misma infracción en la ruta nacional 19 entre las localidades de Devoto y La Francia.

Aquí ya debió ser suspendida su licencia de conducir, lo que explicaria su ausencia en los registros durante más de dos años. Por ese entonces conducía un vehículo marca MitsuINSEGURIDAD VIAL. El conductor fue detenido en barrio Don Bosco.

Trasladaba a cinco niños. Cuenta con un historial de más de una veintena de infracciones de tránsito.



DETENIDO. La camioneta SUV Dodge Journey fue alcanzada por las patrullas policiales en la avenida Mahatma Gandhi.

bishi Lancer.

Esta crónica de infracciones continúa en 2014, ya a bordo de una Mitsubishi pick-up donde se le labró un acta por exceso de velocidad en la ruta nacional 60, en la provincia de Catamarca. El exceso es de tipo 1, es decir que en ese momento conducía entre los 111 y los 135 kilómetros por hora, según estipula la normativa.

Sin embargo, fue en 2016 cuando su comportamiento en las rutas se tornó más imprudente y peligroso.

En julio fue multado por no tener un correcto funcionamiento de sus luces reglamentarias durante la noche en la ruta nacional 20.

En diciembre de ese año, fue sancionado por ingresar de manera imprudente y traspasar barreras en estaciones de peaje en la ruta nacional 20, que es la estación que está ubicada entre la ciudad de Córdoba y Villa Carlos Paz.

En 2017 en cuatro días recibió dos multas en un vehículo de la marca Citroën.

La primera de las actas fue el 9 de mayo cuando conducia sin las placas de dominio (patente) o sin las reglamentarias, ilegibles o fuera de lugar, según consta en el acta. La segunda infracción fue por estacionar o detenerse en autovías o autopistas el día 13. Fueron en la ruta nacional IV09.

### Lo insólito, cinco multas en un día

El 30 de junio de 2017 fue un día particular en su historial, ya que se registraron cinco infracciones en un solo día, todas en menos de 12 horas.

A lo ya insólito de que fuera multado cinco veces en un día hay que sumarle que todas fueron en la misma ubicación en la Ruta Nacional 20, a la altura del kilómetro 14,6, donde está ubicado el peaje.

Durante ese día, J.M.M fue sancio-

nado reiteradamente por ingreso imprudente y traspaso de barreras sin respetar la distancia mínima con el vehículo precedente. Las infracciones fueron captadas en distintos horarios: 1.30, 5.47, 7.21, 10.39, y 12.31. Solo estas violaciones en el día debieron provocar la suspensión de su licencia.

Pero la evasión de los peajes no solo queda en esas cinco. Los días previos, más precisamente el 24 y 28 de junio, cometió la misma infracción, en el mismo peaje y mismo lugar, todas conduciendo la Mitsubishi Pick-up.

En tanto, el día 31 de agosto del mismo año volvió a infringir la Ley de Tránsito cometiendo la misma falta.

Luego de más de seis años sin registros, su historial de violaciones a la legislación de tránsito vuelve a tener movimiento en 2023. Durante ese año fue nuevamente sancionado por exceso de velocidad y por no usar los cinturones de seguridad reglamentarios en la avenida de Circunvalación.

Además en septiembre fue multado por negarse a realizar pruebas de alcoholemia o drogas para determinar su grado de intoxicación en la ruta nacional 20 Km 15.

Es así que durante este año, a principios de mayo, se registró otra infracción por exceso de velocidad en la Ruta Nacional 36, en este caso la infracción es de "tipo 2". Según la tabla de velocidades de la normativa vigente podemos deducir que en ese momento J.M.M. viajaba a más de 161 Km/h. Estas últimas cuatro sanciones fueron a bordo de una Jeep Renegade.

Este patrón de infracciones refleja una conducta de desobediencia continua a las normas de tránsito por parte J. M. M.

Si tomamos las 22 multas labradas a su nombre y sumamos la totalidad de puntos perdidos, su licencia tendría que haber sido suspendida en más de cuatro veces.

### **FAUNA ILEGAL**

### Allanan una vivienda que tenía 172 arañas

En un operativo realizado por la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Córdoba, efectivos de Gendarmería Nacional allanaron un domicilio en la ciudad de Córdoba y encontraron una sorprendente cantidad de animales invertebrados exóticos: 172 arañas, un escorpión y una

serpiente. El hallazgo se produjo en el marco de una investigación que comenzó tras la detección de envios ilegales de arañas y ciempiés en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Durante la inspección del domicilio, los gendarmes descubrieron 172 arañas de diversas especies, originarias de países como Paraguay, Brasil, Venezuela, México, India, Myanmar, Yemen, entre otros. Además, se encontró un escorpión y una serpiente, todos los cuales eran mantenidos en condiciones que indicaban su venta ilegal.



### **RÍO CUARTO**

### Matan a un hombre de 62 años y el sospechoso del crimen es su hijo

Un hombre de 62 años fue asesinado ayer a balazos en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, en el sur provincial, y la Policía busca como único sospechoso por el hecho al hijo de la víctima. Según informó **Puntal**, el dramático

episodio se produjo poco después de las

18 en medio de una discusión en una vivienda ubicad en pasaje Nihuil al 700, en barrio San José de Calasanz, en la zona noroeste de la capital alterna de la provincia.

Por motivos que se intentan establecer, en medio de una discusión, el hijo terminó asestándole al menos dos disparos en el pecho a su padre y luego se dio a la fuga.

La Policía intentaba dar con el agresor en horas de la noche.

El caso es investigado por la Fiscalía de Segundo turno a cargo de Javier Di Santo.

# espectáculos

La Voz

SUPLEMENTO
DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024



HISTORIA CON HUMOR. El divulgador Felipe Pigna (izquierda) y el humorista Pedro Saborido (sentado a la derecha), durante una función en Mar del Plata con el mismo show que traen a Córdoba.









DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 ESPECTÁCULOS LaVoz

### pantallas

### Miradas opuestas a la nueva temporada de "The Bear"

### **A FAVOR**

### Destellos de excelencia narrativa



Germán Arrascaeta garrascaeta@lavozdelinterior.com.ar

"A mí dame una rutina..." Eso le dice Tina Marrero (Liza Colón-Zayas) a Mikey Berzatto (Jon Bernthal) en el sexto episodio de la tercera y recientemente estrenada temporada de The Bear. Titulado "Napkins", es el que está enfocado en ella misma y que tiene dirección de Ayo Edebiri, actriz protagónica de esta serie que se ofrece en Disney+ como comedia, pero que tiene pulso de drama intenso, agobiante.

Es un flashback decisivo en esta historia sobre un restaurante de Chicago que pasó de sandwichería (The Original Beef of Chicagoland) a reducto de alta cocina (The Bear) debido al suicidio de Mikey y al comando del negocio por parte de su hermano Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White).

Si Mikey privilegiaba vibra gangsta, descontractura y bestialidad italoameri-

los clientes), "Carmy" está en tiempo presente queriendo depurar todo eso (además de las esquirlas por la pérdida de su hermano), obsesionado por una estrella Michelin.

El "A mí dame una rutina..." de Tina. entonces, es un recuerdo de aquel viejo orden que Edebiri usa (con destellos de excelencia narrativa) para contrastarlo con el actual, en el que la carta cambia día a día. Sólo que (el recuerdo) viene cargado. Es que Tina, por entonces de 46 años, acababa de ser despedida en una empresa de dulces y, tras padecer la hostilidad deshumanizante de algunas personas en la búsqueda de un nuevo trabajo, se encuentra sentada de repente en The Original Beef of Chicagoland, donde le regalan una de sus delicias y donde el jefe máximo (MIkey, claro) le devuelve la fe en todo sólo con dirigirle la palabra, con sólo escucharla, con sólo mirarla a los ojos mientras le habla.

Precisamente, es cuando percibe que alli podria reencauzar su vida como trabajadora que lanza el ya dos veces citado "A mí dame una rutina...". La expresión busca comunicar algo aproximado a "dame un método y con vos hasta la muerte" o "por este lugar voy a la guerra". Al margen de esta deriva argumental, la expresión de Tina adquiere la resonancia de un clamor en el festival argentino de caídas de cuentas sueldo y de cana en el trato (entre el personal y con deshilachamiento de frente productivo.



### **EN CONTRA**

### Da dolor de cabeza



Nicolás Lencinas nlencinas@lavozdelinterior.com.ar

Sí. The Bear es una de mis series favoritas. He disfrutado cada episodio de la primera y de la segunda temporada. Sin embargo, la tercera me está costando.

No hay dudas de su excelencia, tanto en el guion como en la narrativa. Además, se destaca la manera de mostrar los rincones de Chicago, los detalles de la alta cocina y el dolor (y pequeñas alegrías) que tienen los personajes. Este mix de ingredientes da como resultado una obra brutal.

En resumidas cuentas, fue un grato descubrimiento al ver la primera temporada y conocer el duelo de Carmy Berzatto y su familia, y cómo sacan adelante el negocio que dejó Mikey antes de morir.

En la segunda temporada, ya encariñado y empatizando con cada uno de los personajes, se encuentra el bri- mirándola.

llante episodio titulado "Fishes". Las actuaciones nos introducen en una montaña rusa emocional que tiene como frutilla del postre el mencionado capítulo y el momento final, cuando abren The Bear. Pero todo sale mal.

El drama del chef en su disfuncional familiar y con sus particulares amigos y compañeros es tan atrapante como agobiante. Afortunadamente, se tienen a ellos mismos para contenerse y romperse cada vez que lo necesiten.

Lo dicho: en esta temporada, nos atraviesa un terremoto de ansiedad cuando Carmy y los suyos se aventuran en la búsqueda de la estrella Michelin y se ponen como objetivo la excelencia de su restaurante.

Esa ansiedad aumenta cuando la edición y el montaje nos ponen frente a los ojos una catarata de planos detalle con cortes, roturas, manchas, fuego, insultos y todo lo que sucede al momento de cocinar en un lugar tan exigente. El montaje y el drama pueden provocar aún más agobio y ganas de apagar el televisor, como me pasó en los seis episodios que vi.

Claro, al final viene lo mejor y, a pesar de pasarla mal, la serie mejora. Pero los recursos utilizados hasta aquí ya podrían tomar otro rumbo. Mucha gente contó que abandonó la serie a mitad de camino por no poder seguir

# Exclusivo Rio Cuartol en entradas





# Huelga en los videojuegos: artistas reclaman protección contra la IA

HOLLYWOOD. La medida se produce después de casi dos años de negociaciones con los gigantes de los videojuegos.

### Agencia AP

Los artistas de videojuegos de Hollywood se declararon en huelga, lo que llevó a la industria del entretenimiento a otro paro laboral después de que se rompieran las negociaciones para un nuevo contrato con los principales estudios de juegos por las protecciones de la inteligencia artificial.

La huelga, la segunda para los actores de doblaje de videojuegos y los intérpretes de captura de movimiento bajo el Gremio de Actores de Pantalla y la Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio, comenzó el viernes. La medida se produce después de casi dos años de negociaciones con los gigantes de los videojuegos, incluidas las divisiones de Activision, Warner Bros. y Walt Disney Co., sobre un acuerdo de medios interactivos.

Los negociadores del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión v Radio (SAG-AFTRA por sus

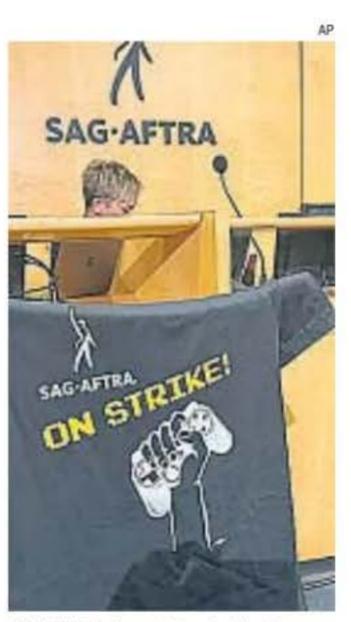

PROTESTA. Los artistas de videojuegos de Hollywood decidieron ir a una huelga.

síglas en inglés) dicen que se han logrado avances sobre los salarios y la seguridad laboral en el contrato de videojuegos, pero que las dos partes siguen divididas sobre la regulación de la IA generativa. Una portavoz de los productores de videojuegos. Audrey Cooling, dijo que los estudios ofrecían protecciones a la IA, pero el comité negociador de SAG-Aftra dijo

que la definición de los estudios de quién constituye un "artista" es clave para comprender el tema de quién estaría protegido. "La industria nos ha dicho a quemarropa que no necesariamente considera a todos los que están realizando actuaciones de movimiento como artistas que están cubiertos por el acuerdo de negociación colectiva", dijo el director de contratos de SAG- Aftra, Ray Rodríguez, en una conferencia de prensa. Aseguró, además, que algunas actuaciones físicas están siendo tratadas como "datos".

Sin protecciones, las compañías de videojuegos podrían entrenar a la IA para replicar la voz de un actor, o crear una réplica digital de su imagen sin consentimiento o compensación justa, dijo el sindicato.

"Nos vamos a huelga como último recurso. Le hemos dado a este proceso absolutamente todo el tiempo que responsablemente podemos", dijo Rodríguez. "Hemos agotado las otras posibilidades, y por eso lo estamos haciendo ahora".

Cooling, por su parte, dijo que la oferta de las empresas "amplía las protecciones significativas de la IA".

"Estamos decepcionados de que el sindicato haya optado por retirarse cuando estábamos tan cerca de un acuerdo, y seguimos preparados para reanudar las negociaciones", dijo.

### pantallas

PLATAFORMAS. La historia vuelve a la pantalla de la mano de Prime Video con muchos pendientes que el actor que interpreta a don Armando confiesa no haber tenido en cuenta 25 años atrás.

# "Yo soy Betty. la fea". Jorge Enrique Abello habla del regreso a la luz de la actualidad

Julia Candellero

jcandellero@lavozdelinterior.com.ar

Yo soy Betty, la fea fue un fenómeno televisivo indiscutible. La ficción colombiana ingresó al libro Guinness de los récords como la telenovela más exitosa de la historia, se transmitió en 180 países, fue doblada a 15 idiomas y adaptada en 28 territorios, entre ellos India, Sudáfrica y Estados Unidos. Pero, esta historia que revolucionó y maravilló a los televidentes 25 años atrás, probablemente hoy sería cancelada y cuestionada por muchos.

Recientemente Prime Video estrenó **Betty la fea, la historia continúa** con gran parte del elenco original y asumió el compromiso de actualizar una trama con varios "pendientes".

"Cuando nosotros terminamos de hacer Betty sentimos que la historia había concluido, y que no había deudas pendientes. Pero, a través de los años y sobretodo en este último tiempo, terminamos dándonos cuenta que las lineas dramáticas y los arcos de los personajes sí tenían deudas pendientes, pero que se fueron generando con el paso del tiempo y los cambios y la evolución que ha experimentado la sociedad", apunta el actor Jorge Enrique Abello, quien

Para ver

### Betty la fea, la historia continúa.

Comedia romántica. Serie. Nueva producción de Estudios RCN para Prime Video. La primera temporada cuenta con 10 episodios que se estrenan semanalmente todos los viernes. Los dos primeros ya están disponibles en Prime Video. interpreta a Armando Mendoza, en diálogo con **La Voz**.

"Sentimos que era muy interesante poner esos pendientes del tiempo a jugar hoy en día, y eso fue exactamente lo que hicimos. Además, personalmente, siento que esto fue lo que me permitió tomar la decisión de regresar a esta historia, porque es muy apremiante para un actor pero también muy extraño volver a un personaje 25 años después", precisa.

La primera temporada de Betty la fea, la historia continúa se compone de 10 episodios en los busca mostrar cómo ha evolucionado la vida de los personajes en estas más de dos décadas de ausencia de la pantalla. Nos encontraremos con una Beatriz Pinzón Solano (interpretada por Ana María Orozco) empoderada y trabajando duro para reconstruir el vinculo con su hija adolescente, mientras que su relación con Armando se deteriora y la protagonista comienza a cuestionarse si, hace 20 años, tomó la decisión correcta.

"Hace dos años que Betty ya no convive con Armando, pues encontrarlo en una situación comprometedora con Marcela revivió en ella traumas del pasado. Está entusiasmada por el regreso de su hija Mila, y aunque intenta remediar su vínculo con ella, presiones en Ecomoda y enemigos del pasado harán lo posible por sacarla de la vida de su hija y también de la de Armando, quien no ha dejado de amarla", precisa la sinopsis oficial.

"Creo que entrega está muy compenetrada con la primera, porque todas las líneas dramáticas salen de la primera. Las lineas dramáticas de una historia son sus conflictos, es lo que le pasa internamente a los personajes. Entonces estamos pegaditos, básicamente los conflictos, aunque parece que los tiempos han cam-



AMOR. Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello vuelven a ser la pareja central.

biando y que la sociedad ha cambiado, siguen estando muy cerca", analiza Jorge Enrique.

### La tendencia de reescribir o continuar historias

El regreso de Yo soy Betty, la fea se suma a una larga lista de series y películas que, en los en los últimos años, continúan o vuelven a contar historias que fueron un éxito años atrás. Sólo por nombrar producciones colombianas, Pasión de gavilanes, suceso la década de 2000, tuvo una segunda temporada lanzada en 2022 y estrenada en Netflix. La novela de 1994 Café con aroma de mujer fue reversionada en 2021 (también por Netflix) y fue un éxito como su predecesora. Con los protagónicos de Laura Londoño en el rol de Teresa Suárez y William Levy como Sebastián Vallejo, la novela se posicionó como lo más visto de la plataforma durante meses.

Y este 2024, casi en paralelo con el estreno de **Betty la fea, la historia continúa** por Prime Video debutó, pero por Disney+, **Pedro el escamoso: más escamoso que nunca**, secuela que sigue las aventuras del carismático Pedro Coral, quien es interpretado nuevamente por el reconocido actor Miguel Varoni.

"Creo que el público latinoamericano, y de todas partes del mundo,
extraña las historias donde puedan
ver reflejada su identidad y su folklore", analiza lorge Enrique sobre esta
tendencia de los comebacks y suma:
"Es una manera de regresar a nosotros, a los latinos, a lo que nos pasa, a
nuestras situaciones, a nuestro
humor, nuestras historias. Siento que
por eso estamos acá, para recordarles
quiénes somos".

Novelas que vuelven. "Pasión de gavilanes" (2003) tuvo una segunda temporada en 2022. La novela de 1994 "Café con aroma de mujer" también regresó en 2021 y hace muy poco "Pedro el escamoso" tuvo su secuela por Disney+.



DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 ESPECTÁCULOS LaVoz

### escena

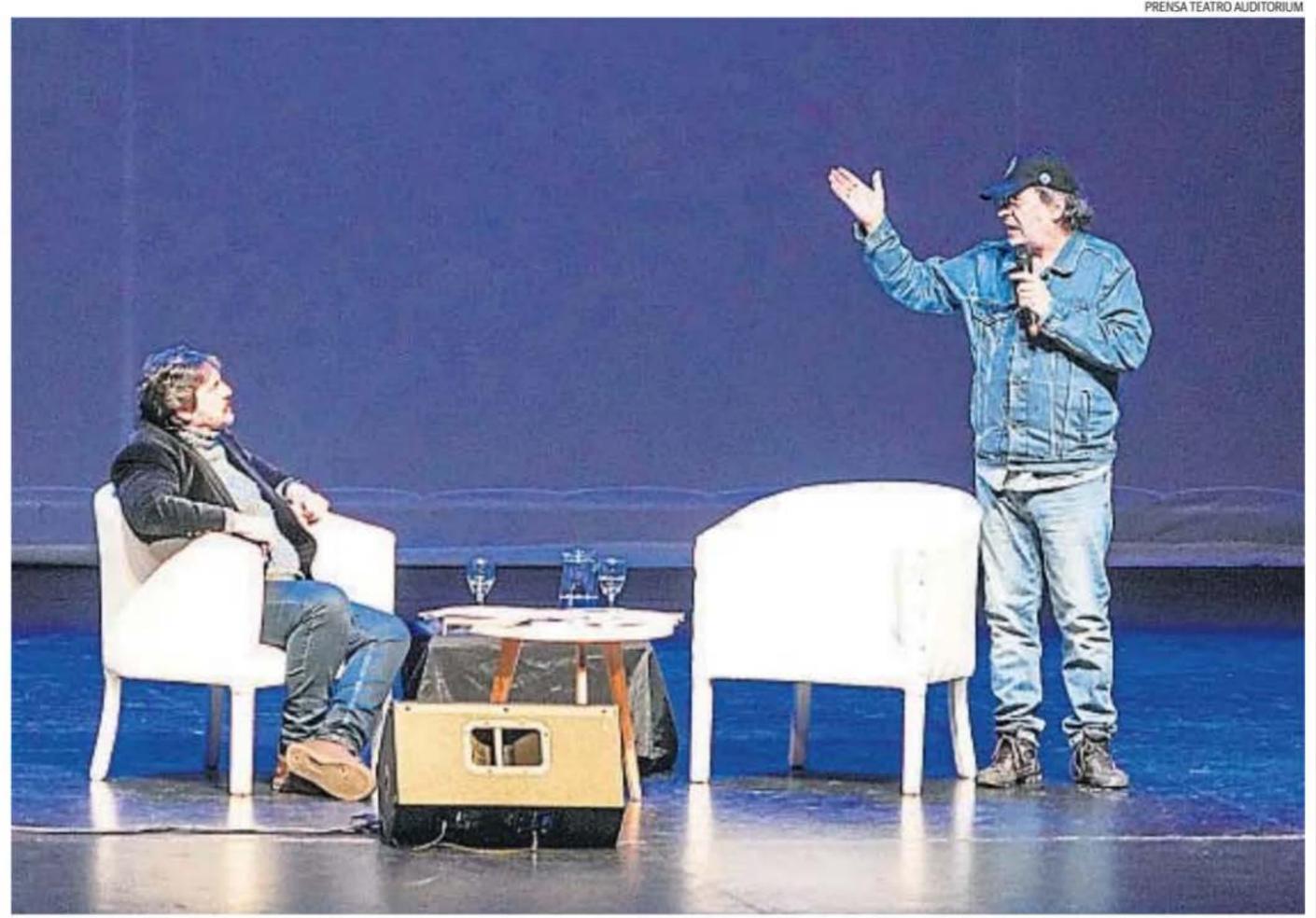

Juan Manuel Pairone

jpairone@lavozdelinterior.com.ar

elipe Pigna y Pedro Sabori-

do son dos nombres que, cada uno a su modo, con sus herramientas y sus obsesiones, han logrado meterse en el corazón, en la cabeza y en las charlas de millones de argentinos.

El historiador lo hizo a través de sucesivos libros -incluidos los cinco tomos de Los mitos de la historia argentina-, columnas radiales y ciclos televisivos, entre ellos, Algo habrán hecho (por la historia argentina) o ¿Qué fue de tu vida? También participó en espectáculos varios y su sitio web es el de mayor tráfico entre los relacionados a la historia. Puede decirse tranquilamente que es uno de los divulgadores científicos más reconocidos a nivel popu-

Algo similar, sólo que en otro campo, sucede con Saborido, cultor de un perfil mucho más bajo a nivel exposición mediática, pero trabajador del rubro "producción de contenidos" hace décadas. El humorista, productor y director, que comenzó guionando a Tato Bores y fue aliado radial de Mex Urtizberea, ha sumado su nombre en créditos de hitos televisivos como Todo por 2 pesos y Peter Capusotto y sus videos. También es autor de varios libros y despunta el vicio del escenario junto a Miguel Rep.

El próximo 14 de agosto, ambos volverán a Córdoba, aunque esta vez no cada uno en la suva sino más bien como un binomio que, al menos en la previa, se presume infalible. Juntos protagonizarán Historias argentinas, espectáculo dialogado que

CULTURA. El miércoles 14 de agosto, la Sala de las Américas recibirá a "Historias argentinas", espectáculo conjunto entre el historiador y el humorista. En la previa, ambos dialogaron sobre los desafíos de pensar la historia.

### Felipe Pigna y Pedro Saborido

"Disfrutamos tanto que nos sentimos espectadores uno del otro"

comenzaron a realizar este año, y que llegará a la capital provincial luego de sus primeras funciones en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires.

### No tan distintos

El primero que aparece del otro lado de la cámara es Pigna, que se conecta incluso un minuto antes de lo pautado. Mientras esperamos a

Voz el grado cero de este cruce de dos referentes de la cultura pop.

"Con Pedro no somos amigos hace tanto tiempo, sino que hay una admiración que después me enteré que era mutua, pero yo en un principio lo admiraba mucho a Pedro, y él después me dijo lo mismo", contextualiza sobre un vínculo reforzado generacionalmente (Pigna tiene 65, Sabo-Saborido, el historiador le cuenta a La rido 60) y también a partir de un inte-

rés común: la palabra.

"Surgió la idea de hacer algo juntos y nos pareció que estaba bueno charlar primero a ver qué podíamos hacer. En la charla fueron surgiendo cosas muy lindas, muy interesantes, de cómo encarar un posible espectáculo juntos. Quedamos muy conformes y dijimos 'Vamos para adelante", apunta sobre el germen de Historias argentinas, un conversatorio que hasta el momento se ha presentado a sala llena en teatros no precisamente pequeños (Auditorium en Mar del Plata, Gran Rivadavia en Buenos Aires).

A la hora de definir este producto tan especial, Pigna lo define como un "recorte cultural de la historia argentina". Según amplía, se trata de un recorrido por distintos momentos en los que se analizan dicotomías constitutivas de la identidad argentina, tales como Civilización vs. Barbarie o Capital vs. Provincias. "Me niego hablar de interior, es una palabra que no me gusta. El interior no existe, las provincias son parte de la nación, no hay interiores y exteriores", acota.

"Se tocan personajes como Sarmiento, Alberdi, Borges, Gardel, San Martín, Güemes, Belgrano, Rosas, Facundo Quiroga. Y después cuestiones más estructurales como el concepto de revolución, cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, y cómo en algún momento fue sinónimo de golpe de Estado", anticipa. "También cuestiones en torno al peronismo y al radicalismo. Por eso digo que fue saliendo un recorte político-cultural de la historia argentina".

En ese punto, se le sugiere al historiador que tanto él como Saborido forman parte de una cultura pop que



Yo creo que lo peor que se puede hacer con la historia es usarla como un instrumento de rencor.

Felipe Pigna Historiador

capas de sentido a la hora de pensar la idea de "lo argentino". Pigna destaca entonces: "Con Pedro tratamos de que la gente valore lo importante que es la cultura argentina. No hay muchos países que tengan una cultura pop como la nuestra, con tantos componentes y tan variada en sus regiones".

"Obviamente vamos a hablar de Córdoba, que es una provincia muy original, que tiene una personalidad tan potente que nunca necesitó triunfar en Buenos Aires. Ni hablar de la forma que les dio Córdoba a los movimientos políticos nacionales, como el radicalismo de Sabattini o el cordobesismo, que es muy distinto al peronismo nacional. Hay muchas cosas que hacen diferente a Córdoba", suma el escritor, dejando claro que habrá "sorpresas" al respecto en la Sala de las Américas.

### lda y vuelta

"A mí me encanta el humor, a Pedro le encanta la historia, y eso también está buenísimo. Yo meto algunas cosas de humor humildemente (risas), y él habla de historia. Es un tipo muy instruido, muy culto, muy reflexivo también", apunta Pigna sobre su compañero.

"Disfrutamos tanto la charla que por momentos nos sentimos espectadores uno del otro, siempre teniendo en cuenta que no estamos tomando un café. Sale así porque la pasamos bien y la gente la pasa bien porque nosotros la pasamos bien", asegura el historiador, que destaca también el tono general del espectáculo: no de enseñanza, sino más bien de conocimiento compartido, lo más lejos posible de la subestimación del público.

"Hay mucha participación del público. De hecho, nosotros no la abrimos, sino que ellos directamente dicen cosas, tiran nombres, se ríen mucho, aplauden, vitorean. Y cuando salimos, la palabra que más escuchamos es 'gracias'. Como si fuera un lugar de reunión, para encontrarnos, este "refugio de la cultura" que decía Osvaldo Quiroga", destaca luego Pigna, quien prefiere generar preguntas antes que brindar respuestas estan-

"Yo creo que lo peor que se puede hacer con la historia es usarla como un instrumento de rencor. Debería servir para conocer el pasado, mejorar el presente y proyectar el futuro. Bastantes odios hay para andar reavivando otros más viejos", añade a la hora de pensar en la disciplina que ejerce como un instrumento vivo y no sólo como un compendio de datos y fechas para citar de memoria, como si fuera la formación de "la Scaloneta".

"Hay gente que se sorprende con

### escena



Dos porteños en Córdoba hacen siempre rock en un bazar, no hay manera.

Pedro Saborido

Humorista

cosas que cuento de Alberdi, de Quiroga, de Borges. Además, te das cuenta que gente que pensó tan distinto, a veces antagónicamente, tenía un país en común, una voluntad de mejoramiento. No necesariamente uno tiene que coincidir con ciertos personajes para ver eso", apunta.

En ese punto, la notificación de Zoom aparece y el nombre "Pedro Saborido" dejar de ser una referencia ausente para convertirse en otra ventana dentro de la misma videollamada. El humorista hace su ingreso justo cuando, desde la redacción de La Voz, la próxima pregunta buscaba disparar un tema ineludible: el carácter de combo que tiene esta reunión de referentes del progresismo que ambos protagonizan.

### -Juntos son como un éxtasis para un público "progre". ¿Lo conversan entre ustedes?

-Pigna: Lo hablábamos con Pedro el otro día. Es un fenómeno en el que se suma el público de él, mi público y un público nuevo que nos quiere ver juntos. La composición de público es muy amplia y están esos tres elementos.

-Pedro Saborido: A mí me gustaría agregar algo. Podríamos decir que es una charla no-progresista o no-peronista-friendly. Y por ahí es bueno decirlo porque nos pasó en Mar del Plata, que mucha gente que podría tener una manera distinta de pensar la pasa bien igual. Podemos hablar de un montón de cosas y tener nuestros puntos de vista, y no por eso ir en contra de algo que en realidad es una reunión. Mucha gente nos vino a decir eso, sobre todo a mí. Está hecho todo con mucho respeto, y con un ánimo de analizar y reflexionar sobre la historia. Todo es materia de discusión, la historia, la política, la provincia de Córdoba. Es como si uno dijera: "No vov a acercarme a Piazzolla o a Francella porque no es exactamente de mi agrado", más allá del problema que tienen los cordobeses con Francella después de Granizo (risas).



DIVULGADOR.

Felipe Pigna lleva muchos años hablando sobre historia en diferentes formatos que tuvieron impacto en la cultura de masas.

-Pigna: Es lo que le pasó a nuestra generación con Borges, que casi nos lo perdemos por prejuicio ideológico.

-Saborido: Si algo hacemos con Felipe es reírnos de nosotros, también nos divertimos con la forma en que vemos las cosas. En Gerli había un colegio de monjas que seguían la Teología de la Liberación, y yo fui a parar ahí; después me tocaron unos comunistas judíos en la esquina. Imaginate, el rock y todo eso mezclado. Bueno, de ahí sale uno y a partir de ahí uno se pude divertir con eso también.

-Pigna: Hay una serie de cosas que cuenta Pedro sobre el progresismo que son maravillosas, es alucinante. Y es lindo lo que dice: mucha gente nos vino a ver en Mar del Plata y nos decía: "Yo no pienso como ustedes, pero me encantó y me sentí muy respetado".

### Un poquito de provocación

Verborrágico por naturaleza, Saborido toma la palabra y la bandera de la conversación. "Hay un montón de cosas de la historia que son novedades para todo el mundo. Eso es lo que tiene Felipe: la magia de que vuelve a hacer novedad lo histórico. Vuelve a ese detalle, a ese momento, a esa curiosidad permanente y a la satisfacción de haber aprendido algo", analiza sobre su compañero. "Yo, cada vez que hacemos una función, vuelvo a hacerle preguntas distintas a Felipe, me siento un tipo más del público, y él vuelve a sorprenderme con todo lo que sabe", apunta el guionista, que subraya la evolución permanente que tiene el espectáculo a partir de la chispa de creatividad que prende el diálogo entre ambos.

El autor de la tetralogía integrada por Una historia del fútbol, Una historia del peronismo, Una historia del conurbano, Una historia del capitalismo y el reciente Una historia del amor es también el encargado de ponerle un poco de picaresca.

"Ahora que vamos a Córdoba obviamente vamos a hacerle un capítulo a Córdoba con mucho respeto, por supuesto, dada nuestra condición de porteños. Vamos con disyun-

### Para ir

Pigna y Saborido se presentarán el miércoles 14 de agosto a las 20 en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina de la UNC (Ciudad Universitaria). Las entradas desde \$14.000 se consiguen en alpogo.com. tor nosotros", bromea. "Dos porteños en Córdoba hacen siempre rock en un bazar, no hay manera –ilustra–, pero vamos a provocarlos también", adelanta.

### -Es una época muy visual, y la propuesta tiene como eje a dos personas charlando...

-Pigna: Nos parece que hay que volver al diálogo, a la conversación. Me parece que está buenísimo y a la gente le gusta eso de ver a dos tipos charlando. Fijate que son dos horas de dos personas charlando básicamente.

-Saborido: La gente sabe que no va a ver un espectáculo con bailarines, eso quedará para Madonna, y muy bien que lo hace. Pero más allá de eso, lo maravilloso es eso: te aseguro que la gente se entretiene con nosotros charlando, con una pantalla que va referenciando a partir de imágenes lo que vamos diciendo, pero sobre todo sosteniendo una charla. Hay que hacer todo corto, tiene que durar un minuto, tiene que ser una porquería rápida llena de edición y de repente un tipo como Rebord, o (Julio) Leiva en Caja negra, hacen reportajes que duran dos horas y funcionan.

### -¿Cómo dialoga esta revisión de la historia con la actualidad?

 Pigna: No hacemos una cosa muy explícita del presente, sino más bien dejamos que la gente vincule el pasado al que nos estamos refiriendo con la situación presente. No hacemos una bajada de línea ni nada que se le parezca. La gente misma hace asociaciones de lo que estamos hablando con el presente. Me parece que lo más lindo es darles la posibilidad de completar una idea o un concepto. Lo más lindo que te puede pasar no es que repitan lo que vos estás pensando, sino que alguien elabore a partir de lo que estamos diciendo. Va más por ahí.

-Saborido: En todo caso, uno lo que puede es salir de esa vanidad del presente que uno supone absoluto y definitivo. A mí me hizo bien hacer este espectáculo, donde repasando la historia vas viendo que vas a ser una parte. La constante, esa aspiración de que las cosas sean de una sola manera, termina siendo banal porque siempre la historia ha sido una tensión y por eso avanza. Porque es una tensión entre unos y otros. Entre federales y unitarios, y entre argentinos y resto del mundo, entre cordobeses y porteños, entre provincias y nación, entre peronistas y antiperonistas. En esa tensión vamos aprendiendo eso. Yo siempre digo que las charlas me hacen bien porque me puedo ver como un momento histórico y no simplemente como un presente absoluto.



DOMINGO 28 DE LA VOZ

### pantallas

ENTREVISTA. El actor cordobés se animó a un mano a mano para hablar sobre el antes y el después de su paso por la película de Juan Antonio Bayona que fue un éxito mundial.

# Santiago Vaca Narvaja. Tras el éxito de "La sociedad de la nieve"

**Brenda Petrone Veliz** 

bpetrone@lavozdelinterior.com.ar

Días atrás, Santiago Vaca Narvaja visitó **La Voz** y habló sobre su experiencia en **La sociedad de la nieve**, la última película del director español luan Antonio Bayona. El actor de 26 años oriundo de Unquillo repasó algunos de los hitos más impactantes del rodaje, sus anécdotas después del estreno y mucho más.

Hace dos años, Vaca Narvaja se topó con un casting en la red social X (en ese entonces, aún conocida como Twitter) que le cambió la vida. "Pasaron nueve meses hasta que me dijeron que estaba dentro de la película. Es el casting más largo que he tenido. ¡Fue larguísimo! Un parto", expresó.

El cordobés estaba al tanto de lo ocurrido el 13 de octubre de 1972 en los Andes, pero se informó más al respecto cuando se confirmó su papel en la película interpretando a Daniel Maspons, el rugbier uruguayo de 20 años que falleció en la tragedia.

"Me compré La sociedad de la nieve de Pablo Vierci. Este es el libro en el que se basa la película, es la columna vertebral de todo el proyecto, el que le llega a Juan Bayona durante el rodaje de Lo imposible. Yo lo empecé a leer y, si bien uno sabe la historia, pero no es tan consciente de los pormenores", señala.

### Un unquillense que desfila por las alfombras rojas

Tras el estreno del filme (que contó con tres sets en medio de una montaña nevada, más de 1.200 técnicos para rodar cada escena y hasta tres alemanes que creaban nieve artificial para películas), Santiago vivió el detrás de escena de grandes alfombras rojas como la de los

Oscar y los premios Goya.

"Fue alucinante. En los Goya me senté al lado de Sigourney Weaver de Alien y, cuando hice fila para sacarme fotos, atrás mío venía Gael García Bernal. Encima hay algo que es gracioso y es que en mi placar no tengo ninguno de los trajes que usé. Es algo que se pide prestado y al día siguiente hay que devolverlo. En la fiesta tenés que estar preocupado de que no se te caiga una gota de vino en la camisa blanca. En España, se dice que el 80% de gente que asiste a la alfombra roja que no llega al mínimo vital y móvil. Están las dos caras", comenta.

Aun cuando el entrevistado se haya codeado con grandes figuras del medio, se niega a ponerse el título de famoso: "Fama no tengo, yo soy de Unquillo (...) Yo tuve mucha suerte, sobre todo de tener dos padres que me apoyaron desde el inicio. Fui consciente de que no es tarea fácil vivir de algo como esto. Hay que tener mucha paciencia y formarse muchísimo".

Y luego agrega: "Yo viví el estreno de la película siendo mozo. Mi papá me decía: 'Sos famoso'. Yo llegué a Barcelona con la idea de actuar y demás, pero al principio hice lo que todos los argentinos: me puse a ser mozo. Entonces, en mi trabajo, la gente me pedía fotos. Me sacaba el uniforme, tomábamos la foto y volvía a trabajar".

El cordobés continúa trabajando arduamente y, aunque muchos piensen que su paso por La sociedad de la nieve ya lo consagró de alguna manera, no implica que no tenga que seguir batallando para permanecer.

"No es fácil permanecer. Creo que es lo más difícil del actor. El oficio no es tan estable como se ve, es muy



VACA NARVAJA. El actor pasó por la redacción de La Voz.

66

No hay país como Argentina, ni provincia como Córdoba. Es incomparable. Es el lugar que elegiría para vivir.

esporádico. Leo Sbaraglia me dijo algo que me quedó marcado: la actuación es una carrera de resistencia, no de velocidad. Hay que confiar muchísimo en el proceso. Sin miedo y sin expectativa", sentencia.

### El cine argentino: aplaudido afuera, desfinanciado por dentro

A lo largo de la nota, Vaca Narvaja destaca el reconocimiento que tiene la cultura, el cine y la educación argentina a nivel internacional y se lamenta que en nuestro país haya grupos de poder que quieran bajarle el precio a las producciones nacionales.

"El cine es una fuente de trabajo muy grande, y no solo en lo que es hacer una película en concreto, sino también un festival o una ceremonia de premios. Hay una frase que está mal usada ahora en este tiempo, pero 'no la ven'. Realmente hay muchas posibilidades, es un arte que involucra muchas otras disciplinas", afirma.

A su vez, señala la importancia de "militar el cine" para que el público siga yendo a las salas y apoye el trabajo de cientos de familias que están detrás de cada producción.

"He tenido la posibilidad de decir algunas cosas cuando se estaba votando la Ley bases, cosas caldeadas que apuntan al sector cultural de manera perjudicial. Obvio que me han dado con un caño, pero lo más loco es ver cómo ve la gente de afuera a Argentina. Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Carla Simón y el mismo Juan Antonio Bayona estaban preocupados de lo que pasaba con la cultura en Argentina. El cine argentino es sin igual. Hay que seguir apostando y apoyando", señala.

NICOLÁS BRAVO

### Después de "La sociedad de la nieve"

Santiago es un artista que ama formarse continuamente. Para él es muy importante estar informado, leer libros e ir al cine, más allá de consumirlo a través de las plataformas de streaming. "Estoy muy orgulloso de haber estudiado cine en la pública, en la Universidad Nacional de Córdoba. La facultad me marcó mucho. Eso hace que me den más ganas de aprender y seguir formándome. Te da una tonelada de herramientas que no te las da ningún otro lugar", afirma.

Actualmente, el muchacho de 26 años quiere seguir dando clases de interpretación, en estos días viajará a Perú a dar una charla y el año que viene llevará a cabo tres proyectos relacionados con la actuación, uno de ellos en nuestra provincia.

Se encuentra radicado en Barcelona, pero solo por una temporada, ya que su idea es seguir viviendo en Córdoba junto a su novia la productora cordobesa Guillermina Trocello, a quien conoció hace años atrás cuando participaba en las producciones audiovisuales de su colegio Nuevo Milenio de Unquillo.

"Ella era mi jefa, la conocí haciendo el corto La vida sueño. Ella era la productora, estaba de novia y yo era muy chiquito. Después, en Sangre de fierro, se dio el amor de rodaje... ¡que perduró! Ella también extraña Córdoba. Por ahora, estamos en España, por tiempo indefinido, pero breve. No hay país como Argentina ni provincia como Córdoba. Es incomparable. Es el lugar que elegiria para vivir", cierra.





www.rivadaviacba.com.ar

Todo lo que pasa, todo el día.

### carteleras

★ MALA ★★ REGULAR ★★★ BUENA ★★★★ MUY BUENA ★★★★★ EXCELENTE

### CINES

### DEADPOOL Y WOLVERINE

\*\*\* ESTRENO Aventuras / AM16. De Shawn Levy c/ Ryan Reynolds / 2.07'. Cinerama: (Castellano) 13, 14.30, 17, 18, 19.30, 22 y 23. (3D castellano) 15.30 y 20.30. Dino Mall Alto Verde: (Subt.) 19.20 y 22.10. (Castellano) 14, 15, 16, 16.50, 18, 19, 19.40, 20.20, 21, 21.50, 22.30 y 23.10. (3D castellano) 19 y 21.50. Dino Mall Ruta 20: (Subt.) 19.20 y 22.10. (Castellano) 14, 15, 16, 16.50, 18, 19, 19.40, 20.20, 21, 21.50, 22.30 y 23.10. (3D castellano) 19 y 21.50. Dino Mall 60 Cuadras: (Castellano) 16.10, 19, 19.40 y 21.50. Dino Mall Salsipuedes: (Castellano) 19 y 21.50. Dino Mall Alta Gracia: (Castellano) 19 y 21.50. Gran Rex: (Castellano) 13.45, 16.10, 17.15, 18.35, 19.40, 21.05, 21.55 y 23.30. (3D castellano) 15.10, 17.35, 20.05 y 22.30. (4D castellano) 13.25, 15.50, 18.15, 20.40 y 23.10. Nuevocentro Hoyts: (Subt.) 12.30, 13.50, 15.20, 17.30, 19.40, 22.30 y 23.10. Tras. jue. a sáb. 1.20. (Castellano) 11.50, 16.45, 18.10, 21, 22.20 y 23. Tras. jue. a sáb. 24 y 1.10. (3D) 14.40, 19.10 y 22. Tras. jue. a sáb. 1. (3D castellano) 13.20, 16.15 y 20.20. Patio Olmos Hoyts: (Subt.) 13.20, 14.30, 16.10, 17.20, 19, 19.15, 21.50, 22.10, 22.30 y 23.10. Tras. sáb. 0.40 y 1.20.

sáb. 1 y 1.40. (3D) 14.50, 17.40, 20.30 y 23.20. (3D castellano) 13.50, 16.40, 19.30 y 22.20. Tras. sáb. 1.10. Showcase V. Allende: (Subt.) 22. (Castellano) (Sáb. y dom. 14.30) 17.05, 19.45 y 22.25. Showcase V. Cabrera: (Subt.) 13.30, 14.30, 16.20, 17.15, 19.05, 19.35, 20, 21.50, 22.20 y 22.45. (Castellano) 13.15, 13.45, 14, 14.25, 16.05, 16.35, 16.50, 18.50,

19.20, 21.35 y 22.05. (3D) 22.35.

(3D castellano) 14.20, 17.05 y

(Castellano) 13.30, 14.20, 16.20,

17.10, 20, 20.10, 22.50 y 23. Tras.

### BAD BOYS 2

19.05.

\*\*\*\* Acción / AM16. De Adil El Arbi y Bilall Fallah c/ Will Smith / 1.55°. Gran Rex: (Castellano) 15.05,

19.05 y 23.15. Showcase V. Cabrera: (Castellano) 22. BLUE LOCK: EPISODE NAGI Animé / ATP. (Castellano) De Shumsuke Ishikawa / 1.31'. Gran Rex: (Castellano) 13.

### DE NOCHE CON EL DIABLO

\*\*\*

Drama / AM13 c/r. De C. Cairnes y C. Cairnes c/ Laura Gordon / 1.33'.

Showcase V. Cabrera: (Subt.) 21.55.

### EL ÚLTIMO CONJURO

\*\* Terror / AM16. De Hideo Nakata c/ Kanna Hashimoto / 1.50

Cinerama: (Castellano) 22.20. Gran Rex: (Castellano) 14.50, 19.20 y 23.50.

### INTENSAMENTE 2

\*\*\*

Animación / ATP. De Kelsey Mann / 1.36'.

Cinerama: 13.40, 15.45 y 17.50. Dino Mall Alto Verde: 14.20. 16.50, 19.20 y 22. Dino Mall Ruta 20: 14.20, 16.50, 19.20 y 22. Dino Mall 60 Cuadras: 18.40. Dino Mall Salsipuedes: Sáb. y dom. 15. Dino Mall Alta Gracia: Sáb. y dom. 15. Gran Rex: 13.45, 17.45, 21.45 y 23.45. (3D) 15.45 y 19.45. Nuevocentro Hoyts:

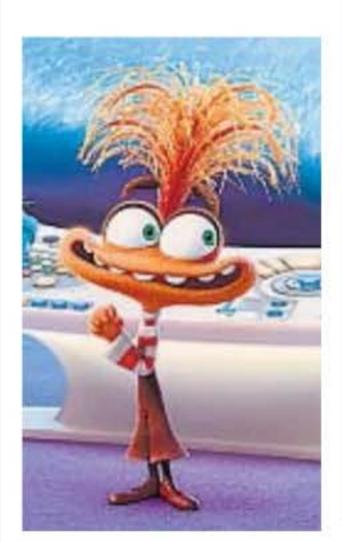

12.50, 15.10, 17.40 y 20. Patio Olmos Hoyts: 13.30, 15.50, 18.20 v 20.40. Showcase V. Allende: 15.20, 17.25 y 19.30. Showcase V. Cabrera: 14.10, 15, 16.25, 17, 17.35, 19.10, 19.45 y 22.10.

### MI VILLANO FAVORITO 4

\*\*\*

Animación / ATP. de Christ Renaud / 1.35'.

Cinerama: 13.30, 15.35, 17.40 v 19.45. Dino Mall Alto Verde: 15. 17.30, 20 y 22.30. Dino Mall Ruta 20: 15, 17.30, 20 y 22.30. Dino Mall 60 Cuadras: 16.30 y 21.10. Dino Mall Salsipuedes: 17. Dino Mall Alta Gracia: 17. Gran Rex: 14.40, 18.30 y 22.25. (3D) 12.45, 16.35 y 20.25. Nuevocentro Hoyts: (Sáb. y dom. 11.30) 13.30, 16, 18.20 y 20.40. Patio Olmos Hoyts: 13, 15.20, 17.40 y 20. Showcase V. Allende: 15, 17.15, 19.20 y 21.40. Showcase V. Cabrera: 13, 14.25, 14.50, 15.10, 16.40, 17.10, 17.20, 19, 19.30 y 21.40.

### **TORNADOS**

\*\*

Aventuras / AM. De Lee Isaac Chung c/ Daisy Edgar-Jones / 2.02'. Cinerama: (Castellano) 19.55. Gran Rex: (Castellano) 14.45, 17 y 21.30. Showcase V. Cabrera: (Castellano) 14.05, 19.25 y 22.30.

### UN LUGAR EN SILENCIO: DÍA UNO

\*\*\*

Terror / AM13. De Michael Sarnoski c/ Lupita Nyong'o / 1.40'. Cinerama: (Castellano) 22.10. Gran Rex: (Castellano) 12.45, 17.05 y 21.15. Showcase V. Cabrera: (Subt.) 19.40 y 22.15.

### CINECLUBES

### EL DIVINO ZAMORA

Drama / AM13. De Neri Marcore c/ Alberto Paradossi / 1.45'. Cine Arte Córdoba: 17 y 19.

### LA MATRIARCA

Drama / AM13. De Matthew J. Saville c/ Charlotte Rampling / 1.45'. Cine Arte Córdoba: 21.



ANIMAL

**ESTRENO** 

Drama / AM13. De Sofia Exarchou c/ Dimitra Vlagopoulou / 1.47

Cineclub Municipal: dom. y mar. 18 y 23, lun. y mié. 15.30 y 20.30.

### EL JARDÍN DEL DESEO ESTRENO

Suspenso / AM13. De Paul Schra-

der c/ Joel Edgerton / 1.51'. Cineclub Municipal: dom. y mar. 15.30 y 20.30, lun. y mié. 18 y 23.

### TEATRO

### TEATRO / CÓRDOBA

Ciudad de las Artes Riccheri y Concepción Arenal. Dom. 21.30 El cuarto de Verónica, c/ Silvia Kutika, Fabio Aste y elenco. \$ 16000 a \$ 18000.

La Balsa La Rioja 681. Dom. 20 Mi hijo sólo camina un poco más lento, por Quinto Elemento Teatro. \$ 7000.

Medida x Medida Montevideo 870. Dom. 19 Historias a la carta. más del amor y otras hierbas, por EnCitado Producciones. \$ 7500.

Teatro del Libertador Vélez Sarsfield 365. Dom. 20 Ballet Oficial de Córdoba, \$ 3500 a \$ 30000.

Teatro Real San Jerónimo 66. Festival Pensar con humor: Sala Carlos Giménez: Tercer Piso: Dom. 20 Coleccionistas de Preguntas. \$ 5000.

### MUSICA

MÚSICA / CÓRDOBA

Club Paraguay Marcelo T. de Alvear 651, Dom. 19 Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. \$ 15000.

Pétalos de Sol Marcelo T. de Alvear 380. Dom. 20 Franky Style. \$ 16000.

### CHICOS

### CHICOS / CÓRDOBA

Museo Emilio Caraffa Poeta Lugones 411. Dom. 15 y 16 ¿Dónde está mi risa? Gratis.

Teatro del Libertador Vélez Sarsfield 365. Dom. 15 Un largo camino a la abuela. 17 El llamado de los monstruos, por Babel Recursos Artísticos, \$7500 y \$ 9500.

Teatro Real San Jerónimo 66. Dom. 11 a 16 Tejiendo infancias, actividades y talleres. Ent. libre.



ESCANEÁ ESTE CÓDIGO PARA VER LOS VIDEOS DE LA NOTA

CALIFICACIONES PARA SEXO / VIOLENCIA / COMPLEJIDAD N NULA M MODERADA A ALTA



DOMINGO 28 DE LA VOZ

### medios

l viernes 19, durante la actuación de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana en el Festival Nacional de Tango, su director Damián Torres esperó a que terminara Para la muchachada –una composición suya-, tomó el micrófono y le dedicó la interpretación a "la muchachada tanguera" y al fallecido periodista y divulgador Américo Tatian.

Antes de continuar con el espectáculo, volvió a tomar impulso y dijo: "Y por último, quiero dedicarle este tango a la muchachada de los trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) multimedio que depende de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que están sometidos a una fuerte reestructuración. No sobra nadie, apoyemos esa lucha".

Días antes, el director y su orquesta habían publicado un video en esa misma sintonía, expresando sin atenuantes la importancia de un espacio vapuleado mediáticamente (y en redes) a fuerza de troles y prejuicios. No fueron los únicos.

La actriz Eva Bianco, oyente y televidente habitual, sumó su testimonio. Antes lo habían hecho Mery Murúa (ganadora de un reciente premio Gardel), el realizador audiovisual Rosendo Ruiz (director del laureado filme **De** caravana), la escritora María Teresa Andruetto, el actor Santiago Vaca Narvaja (presente en **La sociedad de la nieve**), los humoristas Doña Jovita, Carlos "el Negro" Álvarez y Fernando "el Flaco" Pailos o Los Caligaris, entre otros protagonistas de la cultura cordobesa de las últimas décadas.

Se trata de un momento bisagra no sólo para este multimedio universitario con más de 60 años de historia, sino también para todo el periodismo cordobés.

El apoyo contundente de artistas y referentes de la cultura es proporcional a la gravedad del conflicto desatado a principios de 2024 y que en las últimas semanas se profundizó a partir del retraso en los pagos de los salarios de junio y del medio aguinaldo.

### "No hay plata"

Según se detalla en los diferentes artículos que pueden leerse en **La Voz** 

### **PUNTO DE VISTA**

### SRT: voces que se apagan y un semillero en riesgo



Juan Manuel Pairone

ipairone@lavozdelinterior.com.ar



**EVENTO.** Los trabajadores organizaron un festival musical para hoy por la tarde en el ingreso al parque Sarmiento.

sobre el tema, los trabajadores de los SRT llevan adelante un plan de lucha contra la reestructuración del multimedio. A finales de febrero, el Consejo Superior de la UNC votó a favor de un programa de reducción de gastos que, en última instancia, apunta a reconvertir los cinco medios que integran los SRT y quedar con una dotación total de 72 empleados. "En febrero pasado, la planta de personal de los SRT contaba con 204 personas en planta permanente, tres contratados a plazo fijo, 18 contratos eventuales y 16 pasantes. Hasta el momento, unos 80 empleados acordaron su retiro o se acogieron a jubilaciones anticipadas", detalla uno de las últimas noticias sobre el tema, en la que se confirma también la decisión del Consejo Superior de anticipar fondos que el Gobierno todavía no giró al multimedio para el pago de remuneraciones.

En esa resolución del 24 de julio, el órgano de gobierno universitario confirma que resulta "imprescindible -para garantizar su continuidad- gestionar un plan de reestructuración integral y su reconversión para superar su crisis estructural".

El objetivo, según se lee, sigue siendo "mantener a la empresa como un medio público, orientado a formar, informar, entretener, educar, promover la cultura y fortalecer la formación de la ciudadanía, además de representar a través de una concepción plural, a las diversas visiones de la comunidad universitaria y la sociedad en general". No obstante, el diagnóstico de la situación señala que, desde 2016 y con el progresivo alejamiento del Estado Nacional en materia de envío de recursos, la situación no ha hecho más que agravarse.

En este punto, el "no hay plata" como signo de los tiempos se manifiesta una vez más: los \$ 4.800 millones que necesitan los SRT para cubrir los salarios de todo 2024 simplemente no están.

### Espacios (y roles) que se pierden

Esa imposibilidad de financiamiento por parte de la Casa de Trejo, y los cada vez más bajos níveles de audiencia y de ingresos publicitarios de los medios que integran los SRT, potenciaron aún más el conflicto que hoy atraviesan en primera persona los trabajadores directos e indirectos de cada uno de esos espacios.

De hecho, y contra lo que promueve el festival gratuito que se llevará a cabo hoy en la bajada del Dante del Parque Sarmiento, ya hay voces que comenzaron a apagarse.

Un abrazazo, programa de las mañanas de sábado de la 102.3 Más que Música que ofrecía un espacio de difusión invaluable para la escena local, realizó su última emisión dos semanas atrás. En la despedida de Gabriela Estofan y equipo, se acercaron artistas como Juanpaio Toch, Julieta Baravalle, Guadalupe Gómez, Enrico Barbizi o Lucas Heredia (habitual columnista del programa).

A finales de mayo, Roger Koza había anunciado el final de dos espacios entrañables para la cinefilia cordobesa. Primero, El cinematógrafo, programa de Canal 10 que emitió su último capítulo desde el reciente Festival de Cannes. Días después, el mismo crítico cinematográfico y programador confirmaba el cierre de La oreja de Bresson en la 102.3. Inesperadamente, el ciclo televisivo fue repuesto y al menos hasta el sábado 20 salió al aire.

Como sea, son apenas dos ejemplos de una precariedad que se ha agudizado y promete agravarse en varias direcciones. La "reconversión y reorganización" del multimedio universitario más grande de América latina puede llevarse consigo una forma de pensar la comunicación, el periodismo y también el entretenimiento.

"Reconvertir y reorganizar puede significar asumir la responsabilidad institucional de diseñar un plan estratégico para los SRT, acorde a su pertenencia universitaria, a su función pública, social y formativa, a su relevancia en la garantía del derecho a la comunicación, contemplando la participación de sus trabajadores y de la comunidad universitaria toda", plantearon los investigadores y doctores en Ciencias Sociales María Liliana Córdoba y luan Martin Zanotti en un artículo reciente en **Página 12**.

En los últimos días, el testimonio de profesionales del medio que pasaron por los SRT en algún momento de sus carreras reforzó esta idea de una "escuela" y una instancia formativa que corre peligro.

Gerardo López, Roberto Battaglino y Rebeca Bortoletto fueron algunas de las figuras que destacaron ese rol y llamaron a frenar un "desguace atroz". También podrían haber dado su palabra Jorge Cuadrado, "Lalo" Freyre, Jorge "Petete" Martínez o Aldo "Lagarto" Guizzardi, por citar algunos de los pesos pesados del ámbito local que pasaron por el semillero de medios universitarios.

Todos ellos, en definitiva, son la muestra viva de la importancia de una institución transversal en la huella del periodismo cordobés y argentino. Un espacio que, como referente histórico, no puede ser descuidado sin pensar en la realidad de quienes lo sostienen.



# deportes

Juegos Olímpicos: triunfo clave de Argentina en fútbol



Gastón Revol se fue como leyenda de Los Pumas 7s

Instituto recibe a Boca y Talleres visita a Banfield







JOCKEY CLUB CÓRDOBA. En una "semi" muy apretada, ayer venció en forma merecida 22 a 13 al Tala.



0 (5

0

0823-556-5452

DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 DEPORTES LaVoz

### fútbol

LIGA PROFESIONAL. A las 20.30, el Albirrojo será local del Xeneize después de 19 años en Alta Córdoba. Un triunfo lo vuelve a poner cerca de la cima.

# Histórico. Instituto recibe en su casa a Boca

Hernán Laurino

hlaurino@lavozdelinterior.com.ar

enía que ser domingo, día ideal para los partidos grandes y de Primera. Después de jugar tantos sábados en el ascenso, contra rivales impropios para su historia, Instituto volverá hoy a abrirle las puertas a un gigante del fútbol nacional e internacional: Boca.

A las 20.30, el Albirrojo será local del Xeneize en el estadio Juan Domingo Perón, después de 19 años. Y claro que será un momento especial para todos los que componen el particular Mundo Gloria.

El partido se podrá seguir en vivo por TNT Sports, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

Tras meditar una mudanza al estadio Mario Kempes, la directiva de Instituto entendió que era más importante priorizar el deseo de sus hinchas y jugar en el Monumental este cotejo ante un rival tan importante, que acaba de clasificarse a octavos de final de la Sudamericana v podrá utilizar todos sus refuerzos.

Es más, llegará con figuras internacionales como Sergio Romero, Marcos Rojo, el chileno Gary Medel y el uruguayo Edinson Cavani.

Instituto comenzó el certamen con el pie derecho. Está sexto en la tabla de posiciones con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y dos derrotas.

Sin embargo, en la última jornada perdió por la mínima diferencia ante

Atlético Tucumán por un gol de Marcelo Estigarribia. En lo que va de la competencia, el equipo dirigido por Diego Dabove consiguió triunfos importantes ante rivales como Newell's (2 a 0 en la fecha 5) e Independiente (3 a 1 en la jornada 6).

Boca no ha tenido el inicio de campeonato que se esperaba de la mano de Diego Martínez, aunque espera tomar envió en las próximas fechas, con una fuerte inversión de la dirigencia para sumar incorporaciones.

El Xeneize está muy lejos de los primeros puestos, con apenas ocho unidades cosechadas en 6 partidos disputados (adeuda su compromiso de la fecha 7 frente a Banfield).

Si bien las dudas inicialmente pasaban por las presencias de Luis

Advíncula, Cavani y Rojo por distintas lesiones, finalmente el capitán y el uruguayo estarán presentes. El peruano no viajó, tampoco los defensores Lema y Figal.

Los que sí estarán son varios de los refuerzos, que no pudieron decir presente en el duelo por Copa Sudamericana ante Independiente del Valle. Resta saber si Milton Giménez será de la partida o si, en su lugar, se mantienen Cavani o Merentiel.

Por el lado de la Gloria, la duda más importante está en el delantero Santiago Rodríguez, goleador del equipo, que fue preservado y no jugó ante Atlético Tucumán, por una sobrecarga muscular.

El DT Dabove avisó que era muy factible que Rodríguez pueda volver a la titularidad en lugar de Gregorio Rodríguez, que lo reemplazó en la caída 1 a 0 ante el Decano.

El resto del equipo sería el mismo que viene jugando en las últimas fechas y que logró ganarle con un muy rendimiento a Independiente de Avellaneda en la fecha 6 del certamen.

Más de 19 años pasaron desde la última visita de Boca al Monumental de Alta Córdoba. En aquel partido de mayo de 2005 la Gloria ganó por 3 a 1 con un fútbol de alto vuelo, con un doblete de Josemir Lujambio y otro tanto de Adrián "Kíly" Peralta.

JAVIER FERREYRA



### Boca

Instituto

Instituto: Manuel Roffo: Giuliano Cerato. Fernando Alarcón, Gonzalo Requena y Lucas Rodríguez: Jonas Acevedo, Nicolás Dubersarsky y Gastón Lodico, Damián Puebla; Santiago Rodríguez e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Boca Juniors: Sergio Romero; Lautaro Di Lollo, Cristian Lema, Gary Medel y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Guillermo Fernández, Julián Ceballos y Brian Aguirre; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.

Hora: 20.30. TV: TNT Sports. Estadio: Juan Domingo Perón. Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Yamil Possi

> BANCA. El equipo de Dabove viene de perder en Tucumán y necesitará el respaldo de sus hinchas ante Boca.

#### Instituto-Boca Lo que hay que saber

Gran convocatoria. Luego de 19 años, el Xeneize volverá a jugar en el Monumental de Alta Córdoba, con todo lo que eso significa. Obviamente, se espera una gran convocatoria. Cabe recordar que sólo ingresan socios de Instituto y no se venderán entradas para hinchas visitantes. Desde el club difundieron la información de servicio para asistir

julio al día más el adicional por ubicación, ya sea con abono o por partido.

#### Habrá control riguroso de carné

y DNI. Recomiendan acercarse con tiempo tanto para trámites en la sede como para el ingreso al estadio y así evitar demoras. Se exigirá DNI y carné (digital o físico) a la hora de entrar al estadio.

Ubicación. Se respetará la ubicación adquirida, por ejemplo, si se adquirió popular norte no se podrá acceder a la sur o viceversa.



Cosedepro se ha dispuesto lo siguiente: queda prohibido el ingreso de banderas reglamentarias 2×1. instrumentos musicales. tirantes y telones. Las puertas del estadio se abrirán a las 18.30 y de 10 a 16 se podrán realizar todos los trámites de socios en la sede. De 17 a 20.45 únicamente se atenderán consultas y resolución de inconvenientes de acceso al estado, no se podrá abonar ningún tipo de concepto. está prohibido el ingreso y uso de papel picado y de

#### **Unico** puntero Ganó Huracán

En Rosario. El único puntero Huracán venció 1- O a Rosario Central en Arroyito y sigue como único líder. Mazzantti anotó.

En Mendoza. Con un gol de Villa, Independiente Rivadavia venció 1-0 a Independiente.

San Lorenzo. Empató en el Nuevo Gasómetro con Newell's. Ramírez y Blanco los goleadores. Hoy. River, en el último partido de Demichelis (ver página 4), recibe a Sarmiento a las 15. A la misma hora se juega el clásico de Estudiantes-Gimnasia. A las 17.15, Racing-Unión.

#### **OCTAVA FECHA**

Independiente (M) 1 - Independiente O San Lorenzo 1- Newell's 1 Rosario Central O - Huracán 1

#### Hoy

15, Banfield-Talleres (ESPN Premium) 15, Estudiantes-Gimnasia (TNT) 17.15, Racing-Unión (TNT) 18.30. River-Sarmiento (J) (ESPN Premium)

#### Mañana

15, Barracas-Atl. Tucumán (TNT) 16.30, Defensa y Justicia-Platense ((ESPN Premium)

20.30. Instituto-Boca (TNT)

18.45. Central Córdoba (SdE)-Vélez (TNT) 18.45, Tigre-Riestra (TV Pública)

21, Argentinos-Lanús (TV Pública) 21, Belgrano-Godoy Cruz (TNT)

#### **POSICIONES**

**Equipos** 

| Equipos                 | Pts. | PJ. | Dil |
|-------------------------|------|-----|-----|
| Huracán                 | 18   | 8   | 7   |
| Unión                   | 14   | 6   | 5   |
| Talleres                | 14   | 7   | 4   |
| Independiente Rivadavia | 14   | 8   | -   |
| Racing Club             | 13   | 7   | 8   |
| Instituto               | 13   | 7   | 4   |
| Lanús                   | 12   | 7   | 2   |
| Vélez Sársfield         | 11   | 7   | 1   |
| Belgrano                | 11   | 7   |     |
| Newell's                | 11   | 8   | s.  |
| River Plate             | 10   | 7   | 14  |
| Gimnasia                | 10   | 7   |     |
| Sarmiento               | 10   | 7   | 0   |
| Atlético Tucumán        | 10   | 7   | 0   |
| Rosario Central         | 9    | 7   | 3   |
| Estudiantes             | 9    | 7   | 0   |
| Riestra                 | 9    | 7   | 3   |
| Argentinos Juniors      | 9    | 7   | -5  |
| Boca Juniors            | 8    | 6   |     |
| Platense                | 8    | 7   | -2  |
| Independiente           | 7    | 7   | -   |
| San Lorenzo             | 6    | 7   | -2  |
| Tigre                   | 6    | 7   | .1  |
| Defensa y Justicia      | 5    | 7   | -3  |
| Banfield                | 5    | 6   | 2   |
| Barracas Central        | 5    | 7   | -5  |
| Godoy Cruz (*)          | 3    | 6   | +3  |
| Central Córdoba         | 1    | 7   | -1  |

(\*) Se le descontaron tres puntos.

### fútbol

LIGA PROFESIONAL. El Matador visita hoy a las 15 a Banfield y necesita volver a ser tras un flojo reinicio del campeonato tras el parate.

# Talleres. Va por la recuperación

**Javier Flores** 

jflores@lavozdelinterior.com.ar

Tras el empate 1-1 contra Defensa y Justicia, en el Kempes, y de la caída 3-0 en el reinicio del Torneo de la Liga Profesional contra Vélez, el domingo pasado en Liniers, Talleres intentará hoy rehabilitarse cuando a las 15 visite a Banfield, por la fecha 8 del campeonato y con el arbitraje de Fernando Rapallini.

El partido se jugará en el Estadio Florencio Sola, será televisado por ESPN Premium y tendrá a Diego Ceballos en el VAR.

La "T" no tuvo un buen arranque en el torneo tras el parate por la Copa América y la pretemporada en Rusia, con un evidente bajón futbolístico y físico que llama la atención y causa preocupación en sus hinchas y socios, pese a que en la tabla suma 14 puntos y a sólo uno del puntero Huracán. Hoy el Matador tendrá una chance ideal para rehabilitarse, frente a un rival que está casi en el fondo de la tabla, con sólo cinco puntos, y que viene de igualar como local en la reanudación del torneo frente a Atlético Tucumán por 1-1, y con la contratación de Gustavo Munúa como su nuevo entrenador, en reemplazo de Julio Falcioni.

Sin el lesionado Rubén Botta y con la vuelta de central Juan Gabriel Rodríguez, quien no había viajado a la pretemporada en Rusia y llegó este viernes a un acuerdo con la directiva para asegurar su continuidad en el plantel albiazul, el DT albiazul, Walter Ribonetto, podría ensayar varios cambios. En tren de especulaciones, y con respecto al equipo que viene de igualar 1-1 contra Defensa, "Tino", quien no dio señal alguna de los cambios que Disquería, apelaría a

#### Banfield Talleres

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Martín Iribarren, Alejandro Maciel, Gabriel Aranda, Emanuel Insúa; Jesús Soraire, Cristian Núñez, Ignacio Rodríguez, Matías González; Braian Galván y Mauricio Roldán. DT: Gustavo Munúa. Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Kevin Mantilla o Juan Rodríguez y Blas Riveros; Ulises Ortegoza o Franco Moyano, Juan Camilo Portilla y Marcos Portillo o Matías Galarza; Alejandro Martínez, Federico Girotti y Bruno Barticciotto. DT: Walter Ribonetto.

Hora: 15. TV: ESPN Premium.

Estadio: Banfield. Árbitro: Fernando Rapallini.

VAR: Diego Ceballos.

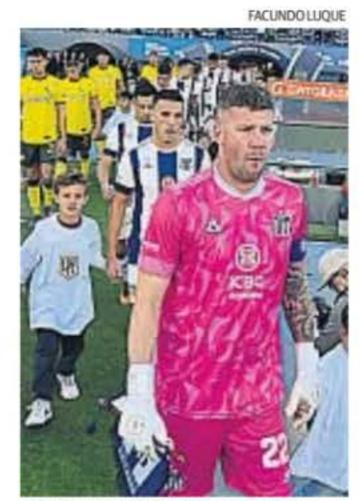

GUIDO HERRERA. Símbolo de Talleres.

Femenino. Talleres goleó ayer 3-0 a Defensa y Justicia, por la fecha 13 del torneo de Primera División B de AFA, en la Boutique. Los tantos fueron de Macarena Latorre y de Brisa Jara por cuenta doble. La "T" es líder de la Zona A con 36 unidades.

Alejandro Martínez, autor del gol albiazul en ese partido, para reemplazar a Botta, quien por una lesión de la que Talleres no informó está entrenando en forma diferenciada.

En tanto, el central Juan Gabriel Rodríguez, quien no viajó la pretemporada en Rusia, superó un desgarro y aseguró este jueves su continuidad tras arreglar diferencias con la directiva del club, podría tener alguna chance de ser titular en lugar de Kevin Mantilla.

Pero en el medio campo podría haber más variantes: Franco Moyano y Matías Galarza por Ulises Ortegoza y Marcos Portillo, respectivamente, si se tiene en cuenta que fueron cambios que "Tino" hizo en el ST del partido contra el Halcón.

Moyano es el segundo refuerzo confirmado en el plantel y ya fue suplente contra el Halcón de Varela, por lo que no puede descartarse su debut como titular en la "T", en un espacio en el que también dispone del juvenil Gustavo Albarracín, otro jugador que va pidiendo pista y sumando minutos de a poco.

Así se espera frente a un rival en etapa de transición y que el miércoles deberá visitar a Boca en su partido 
pendiente de la séptima fecha, que 
Talleres recupere la memoria futbolística y hoy se parezca más al equipo 
que terminó puntero el primer 
semestre y que recibía los elogios de 
propios y extraños.



4 | DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 DEPORTES

#### LaVoz

### fútbol

LIGA PROFESIONAL. El Pirata trabaja hoy en el Gigante de Alberdi y queda concentrado para el partido de mañana a las 21 con Godoy Cruz.

# **Belgrano.** En el último ensayo

Pablo Ocampo

pocampo@lavozdelinterior.com.ar

La soleada mañana en el predio Armando Pérez, fue escenario de la penúltima práctica del plantel de Belgrano de cara al compromiso de mañana a las 21 ante Godoy Cruz por la octava fecha del Torneo de la Liga Profesional.

Los dirigidos por Juan Cruz Real deben digerir la derrota 3-2 que les propinó Lanús el jueves y esa actuación llevaría a que el técnico haga algunos retoques en la formación inicial para medirse con el Tomba.

El partido no le dejó bajas por lesión a los de Alberdi y el ensayo de ayer en el predio tampoco, pero si cargó al entrenador con preocupaciones por la tarea general del equipo a la hora del retroceso y de la recuperación de la pelota. No pudo ocupar los espacios para evitar que el adversario progresara con tranquilidad.

Las variantes que se estarían analizando son la de sumar un volante por la banda izquierda y algún retoque en la defensa.

Ante Lanús, la exclusión de Juan Velázquez para que Bryan Reyna hiciera la banda, terminó siendo un error conceptual del técnico, porque el incaico no le dio soluciones en defensa ni aportó en ataque.

Por esto, en la práctica de hoy a la mañana en el Gigante, que se da previo a que el plantel concentre en un hotel de la calle Duarte Quiros, se estima que se incluya un volante por la banda y que se reordene la manera de atacar, pues lo de Nicolás Fernández dio fruto como un segundo punta detrás de Franco Jara.



PRENSA BELGRANO

¿SEGUIRÁ? Reyna, reemplazado en el ET con Lanús, busca continuar en el 11 inicial.

Nicolás Meriano, recuperado de sus dolencias físicas, está a punto para ser agregado en la línea defensiva si el técnico lo requiere y puede ser una opción para la función de stopper por la izquierda.

De esta manera, el Celeste podría jugar con: Ignacio Chicco; Alejandro Rébola, Mariano Troilo y Nicolás Meriano o Agustín Baldi; Juan Barinaga, Esteban Rolón, Santiago Longo y Juan Velázquez o Francisco González Metilli; Nicolás Fernández, Franco Jara y Bryan Reyna.

## Demichelis se va hoy de River Plate

RENUNCIA. El partido de las 15 contra Sarmiento de Junín en el Monumental será el último de su ciclo en el club de Núñez.

Al fina, como se esperaba, los dirigentes de River llegaron a un acuerdo con Martín Demichelis y el DT dejará su cargo en el club de Núñez esta tarde después del partido con Sarmiento de Junín por la fecha 8 del torneo de la Liga Profesional que se juega desde las 15.

La decisión no tendrá marcha atrás y las horas de Martín Demichelis al frente del plantel de River estuvieron contadas después de que el equipo Millonario perdiera ante Godoy Cruz esta semana.

La eliminación de la Copa Argentina a manos de Temperley, el flojo andar del equipo en el torneo doméstico y en especial el mal funcionamiento futbolístico, hicieron que el proceso del ex defensor llegara de manera abrupta al final.

Hubo una reunión que el entre-

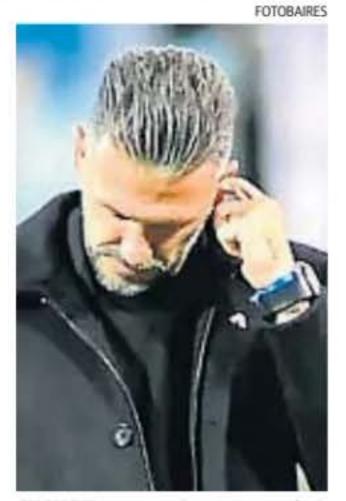

**CHAU DT.** Hoy, ante Sarmiento, se dará la despedida de Martín Demichelis.

nador mantuvo el jueves con autoridades del club y en la que se le ratificó la confianza y el propio técnico se mostró con fuerzas para revertir la situación.

Pero aquello conversado en cuyo se rompió definitivamente por el descontento general de los hinchas y la presión del resto de los miembros de la comisión directiva que forzaron la salida del DT. La chance de que Marcelo Gallardo pueda regresar aceleró el final del ciclo de Demichelis, y en el Mundo Millonario todos se ilusionan con el regreso del "Muñeco", principal apuntado.



## polideportivo + fútbol

PRIMERA NACIONAL. Jugarán hoy a las 16.30 en el encuentro Interzonal de la 25ª fecha del torneo.

# Desafío. Racing recibe a Estudiantes

Racing de Nueva Italia y Estudiantes de Río Cuarto se medirán hoy por la jornada 25 de un encuentro interzonal por la Primera Nacional.

El duelo entre cordobeses, a jugarse en el Miguel Sancho, iniciará a las 16.30 y será transmitido por TyC Sports Play. Carlos Córdoba estará como árbitro. Los conjuntos están en grupos diferentes, pero en situaciones bastante similares. Ambos tienen en la mira el Reducido, ambos están a las puertas de la zona de clasificación y ambos buscarán dejar la provincia en los más alto.

Los de Nueva Italia se encuentran en el puesto 12 del Grupo A con 32 puntos, pero está a sólo una unidad de alcanzar al octavo, que estaría clasificando a la segunda fase.

El equipo capitalino, que hará de

#### Racing

Estudiantes de Río Cuarto

Racing: Joaquín Mattalía; Fabricio Ghiggia, Facundo Rivero, Gianfranco Ferrero y Fernando González; José Méndez, Abel Bustos y Nicolás Sánchez: Leandro Fernández, Bruno Nasta v Lautaro Cerato. DT: Juan Olave.

Estudiantes de Río Cuarto: Williams Barlasina; Valentín Fenoglio y Gastón Arturia, Gonzalo Maffini, Lucas Angelini; Nahuel Cainelli, Abel Romero y William Machado; Ignacio Abraham, Francisco Galván y Mauricio Tévez.

Hora: 16.30. TV: TyC Sports Play. Estadio: Miguel Sancho (Racing). **Árbitro**: Carlos Córdoba.

DT: Alexis Matteo.

local, viene de imponerse por la mínima ante Patronato en la fecha 24. El autor del tanto fue Lautaro Cerato.

De igual forma, la Academia sufre una especie de altibajos porque en la jornada 23 cayó 1-0 ante Tristán Suárez. Pero en la fecha 22 volvió a ganar ante All Boys (gol de Bruno Nasta) y, en la 21, goleó 4-2 a Agropecuario.

Los dirigidos por Juan Carlos Olave. en los últimos cinco encuentros. ganaron tres y perdieron dos. Es decir. consiguieron nueve unidades de las 15 posibles. La última vez que sumó de a uno fue en la jornada 19, ante uno de los que pelea por la punta de la zona San Martín de San Juan.

Los riocuartenses se encuentran en la 10ª posición de la Zona B, con 34 unidades, las mismas que Gimnasia de Jujuy (octavo). La última vez que el Celeste sumó de a tres fue en la jornada 21, ganó por 2-1 ante Defensores Unidos. Los autores de los goles cordobeses fueron: Francisco Romero y Francisco Galván. De los últimos cinco encuentros, los de Alexis Matteo ganaron uno, empataron uno y perdieron tres. Es decir, consiguieron cuatro de los 15 puntos posibles.

Racing y Estudiantes se midieron 20 veces: la Academia ganó cuatro cotejos, el León se llevó cinco victorias y empataron los 11 restantes.

El resto. Ayer Zona A: Tristán Suárez 1-Güemes 1, Arsenal 0-Quilmes 0 y Chacarita 1-Estudiantes (BA) 1.

Zona B: Aldosivi 1-Colón 0, Nueva Chicago 1-Dep. Madryn I, Brown (A) 0-Chaco For Ever 0, Mitre 2-Almirante Brown 1 y Deportivo Morón 1-Atlético de Rafaela 1.

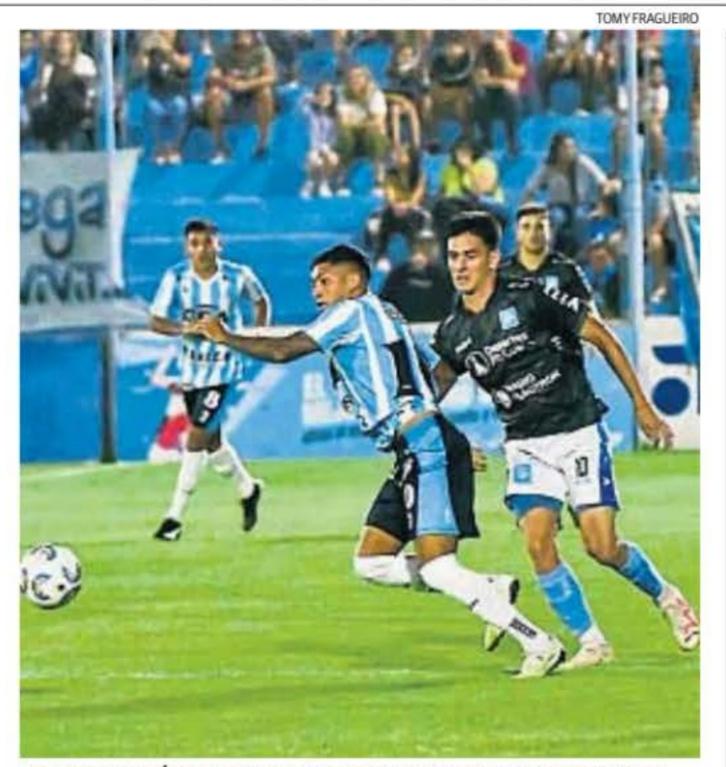

CRUCE CORDOBÉS. La Academia y el León riocuartense se cruzarán esta tarde en Nueva Italia y necesitan ganar. En la rueda pasada, en Río Cuarto, empataron O-O.

#### **POSICIONES - ZONA A**

| Equipos          | Pts. | J. | Dif. |  |
|------------------|------|----|------|--|
| San Martín (T)   | 45   | 24 | 12   |  |
| San Martín (SJ)  | 45   | 24 | 10   |  |
| San Miguel       | 39   | 24 | 6    |  |
| Estudiantes (BA) | 37   | 25 | 5    |  |
| Quilmes*         | 35   | 25 | 8    |  |
| Gimnasia (J)     | 35   | 24 | 4    |  |
| Ferro            | 33   | 24 | 6    |  |
| All Boys         | 33   | 24 | 4    |  |
| Deportivo Maipů  | 33   | 24 | -7   |  |
| Racing           | 32   | 24 | 1    |  |
| Agropecuario     | 31   | 24 | 3    |  |
| Chacarita        | 31   | 25 | -3   |  |
| Tristán Suárez   | 31   | 25 | -4   |  |
| Alvarado         | 28   | 24 | -9   |  |
| Patronato        | 27   | 24 | -2   |  |
| Talleres (RdE)   | 27   | 24 | -7   |  |
| Arsenal          | 26   | 25 | -10  |  |
| Brown (PM)       | 25   | 24 | -6   |  |
| Güernes (SdE)    | 24   | 25 | -9   |  |
|                  |      |    |      |  |

#### **POSICIONES - ZONA B**

| Equipos                | Pts. | J. | Dif. |
|------------------------|------|----|------|
| Aldosivi               | 44   | 24 | 12   |
| San Telmo*             | 43   | 24 | 20   |
| Colón                  | 43   | 25 | 15   |
| Nueva Chicago          | 42   | 25 | 10   |
| Gimnasia (M)           | 40   | 24 | 6    |
| Defensores de Belgrano | 39   | 25 | 10   |
| Temperley              | 38   | 25 | 7    |
| Dep. Madryn            | 35   | 25 | 2    |
| Gimnasia (S)           | 34   | 24 | 2    |
| Mitre (SdE)            | 34   | 25 | 2    |
| Estudiantes (RC)       | 34   | 24 | 0    |
| Atlanta                | 32   | 24 | -4   |
| Dep. Morón             | 30   | 25 | -5   |
| Almagro                | 28   | 25 | -11  |
| Def. Unidos            | 26   | 24 | -6   |
| Almirante Brown        | 24   | 25 | -8   |
| Chaco For Ever         | 22   | 25 | -3   |
| Atlético de Rafaela    | 15   | 25 | -19  |
| Brown (A)              | 13   | 25 | -27  |

#### TORNEO FEDERAL A

Pruebas difíciles para Argentino (MM) y Atenas

La segunda fecha del Torneo Federal A, en su Fase Campeonato, comenzó ayer y finalizará esta tarde. En cuanto a los equipos cordobeses, Argentino de Monte Maíz, que viene de perder en la primera fecha, tendrá un importante cotejo en la Zona A: recibirá a Santamarina de Tandil, hoy a las 15.45, con arbitraje de Gustavo Benitez. En la Zona B. en tanto. Atenas de Río Cuarto jugará también esta tarde, pero a las 15, ante Sportivo Las Parejas. Sportivo Belgrano de San Francisco, que el debut venció a Atenas, también en este grupo, tendrá fecha libre. Cabe recordar que se disputarán nueve fechas y los dos primeros de cada zona accederán a semifinales en búsqueda de las instancias decisivas con el objetivo de ascender a la Primera Nacional.

#### LIGA CORDOBESA

Juniors le ganó a Instituto y tiene puntaje ideal en la Zona A

Primera. Juniors le ganó como visitante a Instituto 2 a 1 y consiguió el quinto triunfo en igual número de partidos en el torneo Complementario. Resultados: Zona A. Talleres 1 - Racing O, Atalaya O - Escuela O, Los Andes 2 -Belgrano 1, Avellaneda 3 - Cibi O. Zona B: Peñarol1-USV O y Las Palmas O-Libertad 1, Parque 1 - Camioneros 1, Universitario 1 - All Boys 1, Amsurrbac 1 Villa Azalais 1

Primera B. Zona A: Dep. Norte 0 -Banfield 3, Bella Vista 3 - Dep. Alberdi 1, El Carmen O - Las Flores 2, San Lorenzo 6 - La Unión O, Calera O - Def. Juveniles 4. Zona B: Independiente (CP) O - Villa Siburu O, Brown (M) O -Unión Florida 1, Lasallano 1 - Atl. Carlos Paz 1, Def. C. Cba. 3 - Medea O, Huracán 2 - Comercial O.

#### Lo que hay que saber

#### Del mundo del deporte

Golf. En Abierto Senior, el cordobés Angel Cabrera se puso quinto y se encamina para ser de los mejores del torneo. Otra vez bajó el par y aunque sigue a cinco golpes ya tiene a tiro estar entre los tres primeros. González hizo -1 y está 10°. En la última ronda juega con Padraig Harrington. El correntino

Ricardo González hizo una ronda de 71 y quedó entre los 10 primeros para encarar la ronda final con expectativas. Los dos argentinos cumplen una gran actuación en el tercer Major de la temporada de mayores de 50 años. Básquet. Atenas confirmó ayer una noticia muy esperada por sus fanáticos. Luego de informar que el entrenador Gustavo Peirone seguirá tras lograr el ascenso, ahora completó el panorama con la continuidad de la gran estrella de

la temporada pasada: el alero Lucas Arn, figura en los playoffs. Además de ser el capitán, el ala-pivote de 35 años fue el MVP de las finales y máximo anotador griego en la Liga Argentina. Automovilismo. Con Marx Verstappen sancionado, Leclerc larga primero hoy a las 10 en el GP de

Bélgica. Por una maniobra de la carrera pasada, el campeón vigente recibió una penalización de 10 puestos, por lo que Leclerc saldrá adelante de todos.



PARA VER **ENTV** 

Automovilismo. Fórmula 3, en Bélgica. 3.25. ESPN. Juegos Olímpicos. Tiro, judo, canotaje, natación, vela. Desde las 4.15. TV Pública, TyC Sports.

Automovilismo. Fórmula 2, en Bélgica. 4.50. ESPN.

Automovilismo. Fórmula 1, GP de Bélgica, Spa-Francorchamps. 9.55. Fox Sports.

Fútbol. Liga Profesional

Argentina. 15. Estudiantes-Gimnasia. TNT Sports. 15.Banfield-Talleres. ESPN Premium. 17.15. Racing Club-Unión. TNT Sports. 18.30. River Plate-Sarmiento. ESPN Premium. 20.30. Instituto-Boca Juniors. TNT Sports.

Béisbol. Major League. 20. Boston Red Sox-New York Yankees, ESPN2



COMPRATE LO QUE TE GUSTA **¡EN CUOTAS FIJAS!** 

¡Solicitalo sólo con tu DNI!

6 | DOMINGO 28 DE | DEPORTES La Voz

## rugby

36-14 Córdoba Athletic Urú Curé

Córdoba Athletic: Luciano Gabellieri, Leonel
Oviedo y Cristian Antoncic; Lucio Willington y
Rogelio Quiroga; Valentín Cabral, Luciano Keller
y Genaro Fissore; Agustín Moyano y Augusto
Guillamondegui; Felipe Acuña, Ignacio Rizzi,
Tomás Bocco, Ignacio López y Facundo Villalba.
Head Coach: Hemán Bustos.

Ingresaron: Exequiel Leonangili, Santos Juárez, Valentín Pieretto, Joaquín Achaval, Federico Rodríguez, Genaro Keller, Facundo Moll y Omar Gutiérrez.

Urú Curé RC: Ezequiel Oyola, Agustín Acosta y Nicolás Achilli; Tomás Baudino y José López; Julián Conti, Fabricio Amaudo y Gaspar Oberti; Vicente Pezzutti, Gonzalo Semmartin; José Bosch, Felipe Luque, Felipe Oviedo, Mateo Anino y Salvador Guerrieri. Head Coach: Guillermo Rojo.

Ingresaron: Mauro Palacios, Boehler De la Mota, Santiago Grippo y Juan Bernardini.

PT: 3m try de López convertido por Guillamondegui (CA); 17 y 23m penales de Guillamondegui (CA); 26m try de Cabral convertido por Guillamondegui (CA). ST: 8m try de Acosta convertido por Semmartin (UC), 13m, 23m y 29m penales de Guillamondegui (CA);,16m try de Pezzutti convertido por Semmartin (UC), 40m try de Fissore convertido por Genaro Keller (CA). Tarjetas: PT, 7m amarilla a Facundo Moll (CA).

Árbitro: Tomás Ninci. Cancha: Córdoba Athletic. TOP 10. La final del Torneo Oficial cordobés enfrentará a los rivales históricos de la zona sur de la ciudad de Córdoba. Ayer Athletic derrotó a Urú Curé RC por 36-14 y Jockey CC dio cuenta de Tala RC por 22-13. La final y el tercer puesto se jugarán el 10 de agosto, en cancha del rojinegro.

# Por la corona. Todo se definirá en un clasicazo

Gabriela Martín

gmartin@lavozdelinterior.com.ar

Una fiesta. Así se vivieron ayer las semifinales del Top 10 de la Unión Cordobesa de Rugby que se disputaron en la sede de Córdoba Athletic. Un gran marco de público le puso color a una cálida jornada en la ciudad de Córdoba. El mejor clima (y no tiene que ver con la meteorología) para los últimos capítulos de una temporada 2024 que tuvo un certamen muy disputado.

Una serie final que regresó a la ciudad capital después de seis años (la última vez que se disputó en Córdoba fue en 2018, en cancha de Universitario) y, que tras el parate de 2020 por la pandemia, tuvo sus respectivas definiciones en Alta Gracia (2019, 2022 y 2023) y Villa María, en 2021.

Tanto uno como otro partido, porque como hace unos cuantos años, las semifinales se juegan en un mismo reducto, tuvieron destacadas pre-

### Trofeo La Voz

Otro estímulo. Desde esta edición, el ganador del Oficial dejará estampado su nombre en el Trofeo Campeones de Córdoba, que presenta La Voz en el año de sus 120 años, y que con el correr de los campeonatos irá pasando de campeón en campeón. Cada club ganador dejará grabado su nombre.

sencias entre sus parcialidades. En el primer partido de la jornada, el triunfo de Córdoba Athletic sobre Urú Curé por 36-14, Los Pumas Santiago Carreras, Joaquín Oviedo y Lautaro Bazán Vélez palpitaron el juego junto a "La Torcida", como se conoce a la hinchada del elenco inglés.

Y, en el cierre de una verdadera fiesta del rugby, en la victoria 22-13 de Jockey CC sobre Tala, estuvo acompañando Juan Cruz Mallía, jugador de Los Pumas y doble campeón en 2024 con Toulouse en Francia.

La fiesta no terminó. El capítulo final se vivirá el sábado 10 de agosto, cuando Córdoba Athletic y Jockey CC disputen la finalísima, reeditando el clásico de la zona sur. Antes, Tala y Urú Curé irán por el tercer puesto.

22-13 Jockey CC Tala RC

Jockey CC: Agustín Peralta, Leandro Nassif y Octavio Filippa; Santiago Toya y Lautaro Ramírez; Augusto Cugnini, Lázaro Cugat y Patricio Molina; Marcelo Blanco y Julián Viola; Lucas Busdrago, Gonzalo Massin, Agustín Segura, Felipe Mallía y Manuel Carrara. Head Coach: Javier Fiori.

Palomeque, Francisco Etchegorry, Juan Cruz Conde, Francisco Toya, Nicolás Viola, Facundo Rodríguez y Santiago Cugnini. **Tala RC:** Juan Romero, José Escuti y Tomás Acevedo; Facundo Sahonero y Federico Albrisi; Santiago Vergara, Mateo Cajal y Federico Simondi; Quinto Luque y Facundo Ortíz; Hernán Crespo, Juan Pérez Luquez,

Ingresaron: Facundo Díaz, Ignacio

Soler. **Head Coach:** Horacio Ambrosio. **Ingresaron:** Manuel Arroyo, Agustín Farías, Gastón Garayzabal, Farid Salazar e Hilario Fernández.

Agustín De Vértiz, Valentín Soler y Mateo

PT: 15m penal de Ortíz (T), 25m try de Romero convertido por Ortíz (T), 31m try de Busdrago (JCC), 38m try de Mallía convertido por Julián Viola (JCC).

ST: 3m penal de Julián Viola (JCC), 14m penal de Ortíz (T) y 38m try de Palomeque convertido por Facundo Rodríguez (JCC).

**Tarjetas:** ST, 38m roja a Facundo Díaz (JCC). **Árbitro:** Esteban Filipanics.

Cancha: Córdoba Athletic.

JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ

# La solidez de Córdoba Athletic pudo más que el corazón de Urú Curé

La jornada de semifinales del Top 10 de la Unión Cordobesa de Rugby arrancó ayer tempranito en barrio Jardín Espinosa. En la sede de Córdoba Athletic, el local dio cuenta de Urú Curé de Río Cuarto por 36-14 y se convirtió en el primer finalista del torneo, repitiendo la actuación de la temporada 2023.

Desde el inicio del cotejo, el conjunto inglés fue superior en todas sus líneas y asestó el primer golpe a los tres minutos de iniciado el encuentro con un try de Ignacio López, que convirtió "el Polaco" Guillamondegui y puso al rojinegro 7-0 arriba.

Después aprovechó las indisciplinas de la visita y su capitán Guillamondegui cobró desde la pelota parada. A los 25, apareció Valentín Cabral para apoyar y con una nueva conversión del "Polaco" poner a su equipo 20-0 arriba.

El primer tiempo fue todo para el local, dejando sin argumentos a la visita.

En el complemento, la Lechuza salió dispuesta a dar vuelta la historia y, a pesar de la dura defensa del elenco inglés, pudo apoyar el primer try para descontar en el marcador. Dos tries en tres minutos (el primero de Acosta y el segundo de Pezzutti) pusieron a la visita 14-23.

Pero Guillamondegui hizo gala de su buen pie y con dos penales acertados estiró la diferencia 29-14.

Sobre el final apareció Genaro Fissore, que apoyó un try convertido por Genaro Keller para que Córdoba Athletic sentenciara la historia por 36-14 y se convierta en finalista por segundo año consecutivo.

Con la clasificación al Torneo del Interior adentro, los dirigidos por Hernán Bustos cumplieron otro de los grandes objetivos de la temporada: volver a meterse en la final del torneo cordobés. Ahora van por más.



En el primer tiempo jugamos muy conectados. Ellos se vinieron en el segundo, pero lo pudimos resolver a nuestro favor.

Augusto Guillamondegui Córdoba Athletic





FESTEJO EN CASA. En la reedición de la final de la temporada pasada, Córdoba Athletic le ganó a Urú Curé y desató la alegría.

LaVoz DEPORTES | DOMINGO 28 DE | JULIO DE 2024 |

### rugby





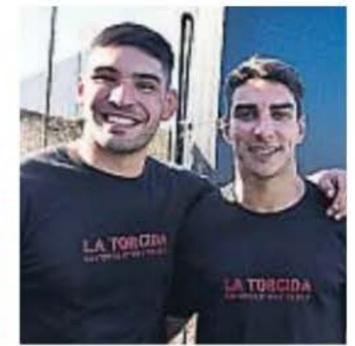



#### Una fiesta apta para todo público

La jornada de las semifinales del Top 10 fueron para el disfrute y el apoyo a los colores que se llevan en el corazón. Tanto las parcialidades de Córdoba Athletic y Jockey CC (a la postre, los finalistas) como las de Urú Curé y Tala RC le pusieron color y algarabía a la tarde. "Juanchi" Mallía, Joaquín Oviedo y "Santi" Carreras, Pumas cordobeses, dijeron presente.

# En un durísimo partido, trabajado triunfo de Jockey CC sobre Tala RC

La segunda semifinal de la jornada fue bien diferente a la primera. Jockey Club Córdoba y Tala RC jugaron un partido durísimo, cerrado, disputado, de principio a fin.

El Hípico, campeón en las temporadas 2021 y 2022, lo terminó de definir en el cierre. Fue triunfo del Albirrojo por 22-13 y el pase a una nueva final, la tercera, en cuatro años.

La primera parte de la etapa inicial tuvo a Tala RC como claro dominador. A los 15 minutos, Facundo Ortíz, acertó un penal y abrió el marcador para los de Villa Warcalde. Diez

La clave fue no entregarse. Tuvimos baches en el partido, sabíamos que iban a estar y lo supimos sacar adelante.

Santiago Toya Jockey CC



minutos después, Juan Romero rompió la defensa rival y apoyó el primer try del cotejo. Convirtió Ortiz y estiró la diferencia a 10 (10-0).

En los últimos 10 minutos, Jockey CC apretó el acelerador y con dos tries en siete minutos dio vuelta la historia.

Primero apoyó Lucas Busdrago (a los 31) y después fue el turno de Felipe Mallia (a los 38). El segundo de los dos tries fue convertido por Julián Viola y el Hípico se fue al descanso ganando por dos (12-10)..

El complemento fue tan o más duro que la primera parte. Ninguno de los dos equipos podía hacer la diferencia y el encuentro se volvia cada vez más cerrado y disputado. Les costó encontrar la via de sumar; tal es así, que en 38 minutos solo aportaron un penal cada uno (a los tres de iniciada la segunda parte Julián Viola y a los 14, Ortiz).

La definición fue para el infarto. El partido podía ser para cualquiera de los dos, pero Jockey CC quedó mejor parado y a dos minutos del cierre, el ingresado Ignacio Palomeque lastimó en el in goal y sentenció la historia a favor del Hípico. Convirtió Facundo Rodríguez y el partido se cerró 22-13 para que Jockey CC vuelva a meterse en una nueva final.



DESAHOGO. En un partido que se definió sobre el final, Jockey CC le ganó a Tala RC y soltó el grito contenido durante 80 minutos.

DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 La Voz





LaVoz

# 

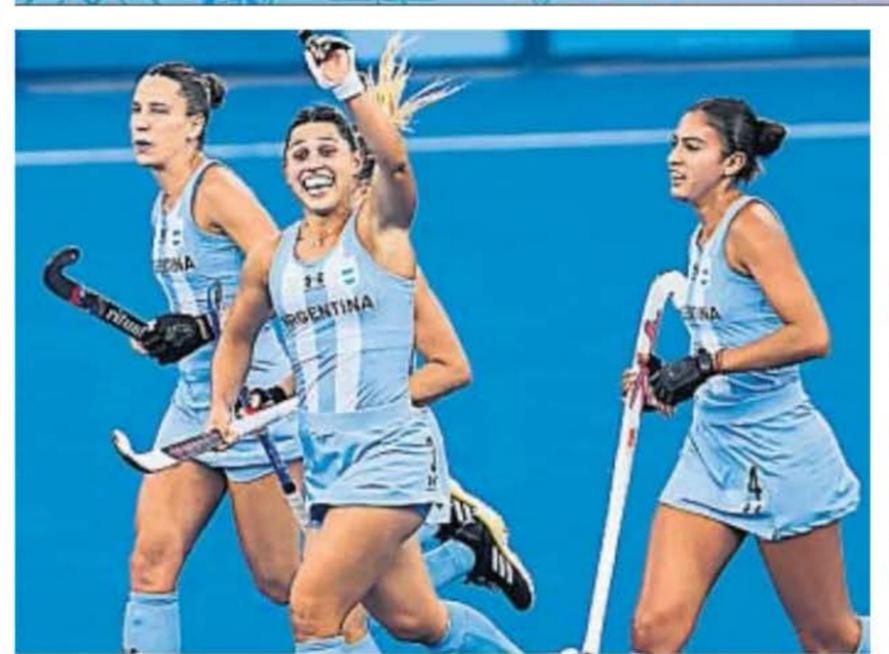





AGOSTINA HEIN. La más joven de la delegación albiceleste nadó ayer en los 400 metros libre.

# De todo. Sábado movido para Argentina

JUEGOS OLÍMPICOS. Hubo triunfos, derrotas, debuts, despedidas y un poco

de paciencia, porque la lluvia alteró los planes.

esde muy temprano, los corazones argentinos latieron fuerte en París y también de este lado del Atlántico, es que la delegación nacional salió con todo a disputar los Juegos Olímpicos 2024. Y ese "con todo" incluyó triunfos, derrotas, debuts, despedidas y un poco de paciencia porque la lluvia alteró los planes.

La jornada de ayer contó con el estreno olímpico de la más pequeña de la delegación argentina. La bonaerense Agostina Hein, de 16 años, nadó en 4m14s24 los 400 metros libre para finalizar segunda en su serie y ubicarse 18ª en la general, a sólo dos puestos de ingresar a semifinales.

"Estoy contenta de haber debutado en estos luegos. Disfruté mucho la carrera y nadar al lado de una chica que me estuvo exigiendo al 100% toda la prueba. Feliz, la disfruté. Quizás no se dio el tiempo que yo quería, pero es mi primera carrera en mis primeros Juegos Olímpicos", dijo la

oriunda de Campana, que volverá a

competir el viernes en los 800 libre.

También al alba compitieron los tiradores Fernanda Russo y Julián Gutiérrez, quienes se ubicaron 19º en la clasificación del equipo mixto de rifle de aire 10 metros. Fue el prólogo a sus participaciones en las pruebas individuales, previstas para hoy a partir de las 4.15 y 6.15, respectivamente. Estos Juegos son los terceros para la riojana nacida en Córdoba y los primeros para Gutiérrez, quien hizo historia para su provincia: primer catamarqueño olímpico.

El esgrimista Pascual Di Tella también hizo historia en su debut al conseguir la primera victoria olímpica para la esgrima argentina desde Sídney 2000. Fue al vencer al canadiense Francois Cauchon por 15-11. Después perdió por 15 a 11 frente al número uno del mundo, el egipcio Ziad Elsissy, y se despidió en la ronda de 32 del sable masculino.

Las restantes presentaciones individuales argentinas en París se vieron postergadas por la lluvia: en skate boarding, Matías Dell Olio y Mauro Iglesias



ESCANEÁ ESTE CÓDIGO Y ACCEDÉ A LO ÚLTIMO DE PARÍS 2024.

deben esperar hasta mañana para hacer su estreno en el Street Masculino.

Tampoco pudieron jugar los tenistas Nadia Podoroska (singles y dobles con Lourdes Carlé) y Mariano Navone, aunque la pista cubierta de Roland Garros sí les permitió salir a escena a la dupla compuesta por Máximo González y Andrés Molteni.

Fue debut y despedida para ellos, quienes debieron enfrentarse a los más aclamados en París 2024: Rafael Nadal y Carlos Alcaraz. La dupla española se impuso en sets corridos por 7/6 y 6/4.

#### En equipo

La jornada posterior a la impactante Ceremonia Inaugural en Paris 2024 puso en cancha a todos los seleccionados argentinos.

Los Leones, con los cordobeses Tomás Santiago y Tomás Dómene, cayeron en el debut frente a Australia por 1-0, en la apertura del Grupo B.

Otra suerte corrieron Las Leonas, que contaron con el aporte goleador de Julieta Jankunas para vencer 4 a 1 a Estados Unidos.

Ante el mismo rival festejaron Los Pumas 7s al imponerse 19-0 y quedarse con el séptimo puesto, después de haber caído frente a Nueva Zelanda por try de oro en su primer partido del día (habían igualado en 12).

El país del norte festejó en cambio en el duelo del vóleibol masculino, en el que los dirigidos por Marcelo Méndez cayeron en sets corridos con parciales de 20-25, 19-25, 16-25.

También perdieron Los Gladiadores del handball, ante la poderosa Noruega por 36 a 31, mientras que la selección de fútbol venció a Irak 3 a 1 y marcha primera en su grupo.

# Nadal-Alcaraz, más que los argentinos

TENIS. Los españoles les ganaron a Máximo González y a Andrés Molteni en la primera rueda de dobles en el estadio Philippe Chartier.

El rey de la arcilla y su sucesor sellaron con un triunfo su flamante sociedad en los Juegos Olímpicos.

El español Rafael Nadal, con 14 títulos de Grand Slam en esa superficie, y su compatriota Carlos Alcaraz, que lo tenía de ídolo de niño y ahora está llamado a tomar su lugar, vencieron 7/5, 6/4 a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni, quienes los "sufrieron" en el estadio Philippe Chatrier por la ronda inicial.

La primera actuación conjunta de

los españoles fue el plato fuerte de la jornada. Nadie ha brillado tanto en la arcilla de París como Nadal, de 38 años, el máximo ganador en la historia de Roland Garros. Además, ya ostenta medallas de oro en sencillos (2008) y dobles (2016). Alcaraz, de 21, es el último campeón del Abierto de Francia y disputa sus primeros Juegos Olímpicos. "Jugar con Carlos en dobles ha sido una experiencia inolvidable para mí", expresó Nadal, a quien su físico no le ha dado tregua en el ocaso de su carrera y puso en duda que vaya a jugar ante el húngaro Marton Fucsovics hoy en primera ronda. "Lo hablaré con mi equipo".

El triunfo fue un día después de que Nadal portara la llama olímpica durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. "Fue un sueño hecho realidad", destacó Alcaraz.

Pero la victoria estuvo lejos de ser aplastante. Los argentinos, una de las mejores parejas del circuito de dobles, no se amedrentaron por la silbatina de los franceses. "Jugamos contra dos campeones que son los favoritos del público. Somos argentinos en Francia. Nos reíamos porque sabíamos que iba a pasar eso (los silbidos) y pasó. Ellos son dos guerreros, nunca dan nada por perdido", comentó González.

Además, el serbio Novak Djokovic, dueño de 24 trofeos de Grand Slams, inició la cruzada por colgarse el oro que le falta con una victoria 6/0, 6/1 ante el australiano Matthew Ebden. Ayer a mayoría de los cruces debieron ser reprogramados para hoy por lluvia.



"RAFA" NADAL. Debutó bien tras su histórica participación en la ceremonia inaugural.

DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 DEPORTES LaVoz

### PARIS 2024



POR FIN FESTEJÓ. Los de Mascherano ganaron bien. En la imagen, celebra Gondou.

**FÚTBOL**. Argentina le ganó ayer 3-1 a Irak y se acomodó arriba en su grupo. El martes, Ucrania.

# Levantó. Sueña con la clasificación

La selección argentina sub 23 derrotó ayer 3-1 a Irak, por la segunda fecha del Grupo B en los Juegos Olímpicos 2024 de París. El cotejo se disputó en el estadio del Olympique de Lyon y fue clave luego de la derrota ante Marruecos.

Thiago Almada, Luciano Gondou y Equi Fernández marcaron los goles para los de Mascherano. Aymen había empatado parcialmente al cierre de la primera etapa.

Argentina, que quedó primero, cerrará la fase de grupos ante Ucrania, el martes a las 12. Lucas Beltrán

**ZONA A** 

Guinea

se retiró lesionado por un dolor en la espalda y habrá que estar atentos a su evolución.

#### Un triunfo merecido

La selección arrancó bien el juego, confiando en su toque de pelota y encontrando pases filtrados. Si bien sufrió alguna transición de Irak, se sentía dueño del partido.

A los 13 minutos llegó la apertura del marcador, por intermedio de Thiago Almada. Soler lanzó un centro que Julián Álvarez terminó desviado, y allí apareció Almada para capturar

#### acusó un dolor en su espalda y debió ser atendido. "Me quedé duro", le dijo a los médicos el delantero cordobés. Giuliano Simeone se dispuso para entrar, pero el de la Fiorentina quiso probar y luego salió. Argentina contó con dos buenas chances, ambos remates cruzados

de primera el rebote. La mala noticia

que se fueron por poco, primero de Almada y luego de Álvarez. Finalmente, antes del cierre de la primera etapa, Simeone ingresó por Beltrán.

Irak empató por intermedio de su goleador Aymen. Un centro desde la derecha encontró al delantero en ventaja, quien le ganó a Otamendi y se la cruzó a Rulli para el 1 a 1.

Argentina arrancó algo dormido el segundo tiempo, sin encontrar esa fluidez en el toque. Soler por izquierda seguía siendo la mejor vía de ataque con sus desbordes.

Thiago Almada sacudió la modorra, combinó con Simeone y luego no puedo rematar dentro del área.

Mascherano movió el banco para armar un equipo mucho más ofensivo, con Kevin Zenón de lateral izquierdo y Gonzalo Luján por derecha. También Gondou hizo su ingreso por Hezze.

Y los cambios dieron rédito muy rápido, ya que Zenón tiró un centro muy bueno para que Gondou cabecee al fondo de la red y ponga arriba a la selección.

Argentina mejoró con el nuevo esquema, aunque otra vez estuvo presa de algún error para darle vida a un Irak que sabía como lastimar. Otamendi salvó un remate dentro del área tirándose al piso que pudo haber sido el empate.

Luego de varias chances desperdiciadas, Argentina encontró a los 40 minutos el tanto de la tranquilidad. Tras varios toques y una buena descarga, Equi Fernández de zurda la puso en el ángulo para el 3 a 1. El triunfo le de aire para seguir.

#### **ZONAB**

| Equipos        | Pts. | J. | Dif. | Equipos   | Pts. | J. | Dif. |
|----------------|------|----|------|-----------|------|----|------|
| Francia        | 6    | 2  | 4    | Argentina | 3    | 2  | 1    |
| Estados Unidos | 3    | 2  | 0    | Marruecos | 3    | 2  | 0    |
| Nueva Zelanda  | 3    | 2  | -2   | Ucrania   | 3    | 2  | 0    |
| Guinea         | 0    | 2  | -2   | Irak      | 3    | 2  | -1   |

#### **ZONAC**

| Equipos              | Pts. | J. | Dif. |
|----------------------|------|----|------|
| España               | 6    | 2  | 3    |
| Egipto               | 4    | 2  | - 1  |
| República Dominicana | 1    | 2  | -2   |
| Uzbekistán           | 0    | 2  | -2   |

#### DESDE ADENTRO

# Calma, afuera; a mejorar, adentro



**Enrique Vivanco** 

evivanco@lavozdelinterior.com.ar

a selección argentina tenía que jugar ante Irak. Las especulaciones remitían a ■ lo que podía suceder en las tribunas, o en la sala del VAR, o a algo que pudiera parecerse al escándalo que le bajó el telón al debut y derrota ante Marruecos. que a lo que podía suceder en el campo de juego del estadio de Olympique Lyon. Afortunadamente, no hubo nada de eso.

¿Hubo algunos silbidos cuando se cantó el Himno nacional de nuestro país? Si, ocurrió, como tantas veces en partidos internacionales, en los que parecen naturalizarse estas (malas) costumbres que no hacen distinción de hinchadas y nacionalidades.

Sin embargo, lejos estuvieron de acercarse en sonoridad a la del público africano.

En cuanto a lo demás, puede decirse con seguridad que todo transcurrió en la normalidad, entre el equipo asiático, que si ganaba su segundo encuentro pasaba a liderar el grupo "B" y casi se aseguraba el tránsito a la siguiente instancia, y la Argentina, golpeada y necesitada de una victoria imprescindible que la reubicara con chances de seguir respirando aroma olímpico.

Se observaron las consabidas demoras en los futbolistas que especulaban con demorar el juego, según el resultado.

Se lentificaron los movimientos de los argentinos luego del tanto de Thiago Almada; la pachorra rápidamente se mudó de camíseta cuando Irak, a través de Aymen Hussein, anotó el empate con un cabezazo al ganarle la posición a Nicolás Otamendi.

Ya todo fue vértigo en la Albiceleste en procura de una victoria. Almada era el generador de jugadas; Julián Álvarez, sin estar en su mejor nivel, aportaba voluntad, y la dupla boquense Cristian Medina-Equi Fernández llevaba el balón hasta metros del área grande, pero sin poder quebrar a los iraquíes.

#### Cambios que cambiaron

Cuando el partido empezaba a exigir definiciones, los cambios de Javier Mascherano fueron oportunos. Kevin Zenón comenzó a molestar tirado bien a la izquierda, y Luciano Gondou hizo que cada toque suvo valiera oro.

Suyo fue el aporte de cabeza para que Argentina pasara a ganar; suya fue la devolución en pared a Giuliano Simeone en el inicio de la jugada que iba a terminar con un hermoso toque al ángulo de Equi Fernández.

En ese instante, a menos de cinco minutos del final, Irak se rindió y el resto fue sólo un trámite.

Por lo mostrado ante Marruecos (derrotado ayer 2 a 1 por Ucrania, próximo rival de Argentina) e Irak, abre claramente una doble página, en la que en una se descubre con una estructura defensiva no del todo confiable, susceptible de sufrir peligro en cualquier momento de un encuentro, mientras que en la otra aparece iluminada por los fogonazos de fútbol de Almada, Fernández, Medina y Gondou, casi seguro acompañante de Álvarez en la ofensiva, el próximo martes, cuando ambos equipos definan su futuro en los Juegos Olímpicos.

Fue un paso adelante, pero hay mucho por mejorar aún y Mascherano y sus muchachos lo saben.



LaVoz

DOMINGO 28 DE 1

# LLEGÓ A CLUB LA VOZ

### En INFINIA

Abonando con débito o crédito Tope \$4000 semanal No incluye INFINIA DIESEL Todos los días

Todos los días

de ahorro

### En INFINIA e INFINIA DIESEL

Abonando con dinero en cuenta Tope \$5000 semanal



Beneficio automático y exclusivo con



ClubLaVoz

¿Cómo accedo al beneficio? Antes de realizar la carga, deberás avisar que vas a pagar con la App YPF y el beneficio es automático.

DINERO EN CUENTA. 15% de ahorro en combustible, pagando con Dinero en tu Cuenta a través de App YPF todos los días. Promoción exclusiva para socios Club La Voz que sean socios ServiClub y utilicen como medio de pago Dinero en tu Cuenta través de la App YPF en las estaciones de servicio adheridas en la República Argentina. Válida desde el 1/7/2024 hasta el 31/07/2024. Se realizará un 15% de descuento sobre la compra de combustible INFINIA e INFINIA DIESEL. Aplica un tope semanal de \$5.000 durante la vigencia de la promoción. El tope no es acumulable. Sólo válido para socios Club La Voz y ServiClub que paguen sus compras desde la App YPF (no aplica opción "pagar con efectivo, pago al vendedor, Precompra YPF"). La promoción es válida únicamente en las estaciones de servicio que acepten pago vía App YPF y que estén especificamente marcadas en el mapa de la aplicación con un logo QR. Promoción no acumulable con otros descuentos o promociones de la App YPF, excepto que expresamente se indique lo contrario en los términos y condiciones de dicha promoción. El beneficio no se superpone con otras promociones en las que intervenga otra marca o programa. YPF S.A. CUIT 30-546689.

TARJETA DE CREDITO Y DEBITO. 15% de Descuento en combustible, pagando con Tarjetas de Crédito y Débito a través de App YPF todos los días. Promoción exclusiva para socios Club la Voz que sean socios Servicius y utilicen como medio de pago Tarjeta de Crédito o Débito a través de la App YPF en las estaciones de servicio adheridas en la República Argentina. Válida desde el 1/7/2024 hasta el 31/7/2024. Se realizará un 15% de descuento sobre la compra de combustible INFINIA. Aplica un tope semanal de \$4000 durante la vigencia de la promoción. El tope no es acumulable. Sólo válido para socios Club la Voz y Servicius que paguen sus compras desde la App YPF (no aplica opción "pagar con efectivo, pago al vendedor, Precompra YPF"). La promoción es válida únicamente en las estaciones de servicio que acepten pago vía App YPF y que estén especificamente marcadas en el mapa de la aplicación con un logo QR. Promoción no acumulable con otros descuentos o promociones de la App YPF, excepto que expresamente se indique lo contrario en los términos y condiciones de dicha promoción. El beneficio no se superpone con otras promociones en las que intervenga otra marca o programa. YPF S.A. CUIT 30-546689.

DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 DEPORTES LaVoz

## PARIS 2024









RUGBY. El cordobés, emblema de Los Pumas 7, se retiró ayer del seleccionado en una jornada marcada por la emoción. El back, quien volverá a jugar en La Tablada, deja un legado inmenso.

# Leyenda. Revol, a la historia grande

PRENSA COA Y PUMAS 7





ETERNO. Gastón Revol dijo adiós ayer en París rodeado de afecto y reconocimiento con imágenes inolvidables como esas con su hija Francina y el entrenador Gómez Cora.

astón Revol emocionó a todos ayer en el estadio Saint Denis de París. A sus 37 años, y en la temporada en la que cumple 15 años como jugador del seleccionado argentino de rugby seven, el cordobés le dijo adiós a Los Pumas 7s en París. La victoria 19-0 sobre Estados Unidos que les permitió a los argentinos quedarse con el séptimo puesto en estos Juegos Olímpicos marcó el final de la carrera de Gastón en el seleccionado.

Y el cordobés se emocionó cuando Santiago Gómez Cora lo mandó al banco en los minutos finales del partido. El aplauso fue unánime y bajó desde las tribunas y también desde la cancha, por sus compañeros y rivales. Revol es un emblema del rugby seven. Luego volvió a entrar para que su despedida fuera dentro de la cancha, como se lo merecía. Emocionó todo: el abrazo de sus compañeros, de su entrenador y de todos los rivales estadounidenses, quienes hicieron fila para saludar y felicitarlo.

En diciembre pasado alcanzó, en Ciudad del Cabo, los 100 torneos en el Circuito Mundial de la especialidad y se convirtió en el hombre récord de la competencia. El camino con la albiceleste se inició el 23 de mayo de 2009, en Río 2016 se convirtió en olímpico junto a su deporte y llevó por primera vez la cinta de capitán argentino. Disputó después los Juegos Olímpicos de Tokio y se subió al podio al ganar la medalla de bronce.

Quería retirarme en este nivel, en el seleccionado, tomando la decisión yo. Me voy absolutamente vacío, soy un privilegiado.

**Gastón Revol** 

La hora del adiós

También ganó la de oro en los Panamericanos de 2019 y 2023, y la de Plata en 2015. Participó en las copas del Mundo de Moscú 2013, San Francisco 2018 y Ciudad del Cabo 202

#### "Me voy vacío"

"No le puedo mentir más a nadie. Ya no hay vuelta atrás. Era imposible seguir. Me voy absolutamente vacío, soy un privilegiado, así que puedo estar tranquilo", aseguró el cordobés.

Gastón agregó: "Quería retirarme en este nivel, en el seleccionado, tomando la decisión vo. Cuando uno se va poniendo grande, se va haciendo todo cuesta arriba. Pero el disfrute de siempre fue tan grande que elegí siempre tomar el riesgo, jugármela por un tiempito más y hoy puedo decir que me salió bien. Por eso estoy muy feliz y muy orgulloso de todos lo que fui pasando y lo que fuimos pasando como equipo"

La despedida, sin embargo, no fue como la soñó. Es que Los Pumas 7s fueron por un podio y terminaron séptimos en París. "En este torneo no

salieron las cosas como pensamos que podían salir pero podemos estar tranquilos de que dejamos todo dentro de la cancha. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dejar la Bandera lo más arriba posible", dijo.

Después habló sobre la extensión de su carrera, que lo tuvo hasta los 37 años en el más alto nivel del rugby seven mundial. "El disfrute de esta vida que tuve hasta el día de hoy es muy grande. Si bien conlleva muchos sacrificios, devuelve mucho más en todo sentido", aseguró, y deseó "en algún momento poder volver desde otro lugar a aportarle algo al equipo".

Ahora necesita tomar distancia y entender su nueva realidad. Volverá a sus orígenes, a su club, La Tablada, que lo formó desde pequeño, para seguir jugando al rugby con amigos y transmitiendo valores. Como lo hizo en Paris. Como lo hizo siempre. La "Ciudad Luz" se iluminó con el adiós de una leyenda: Gastón Revol, historia pura en el rugby seven.

También fue la despedida de Rodrigo Isgró, quien pasará a jugar el rugby 15. Con emoción, contó: "Estoy orgulloso. No hay nada que me cambie lo que me llevo en el corazón".



#### Francia ganó el oro Venció a Fiji en la final

Francia venció ayer 28-7 a Fiji y logró la primera medalla de oro para la delegación local en los Juegos. Sudáfrica se quedó con el bronce.

#### **PROGRAMA**

#### HOY

Tiro deportivo: Fernanda Russo, a las 4.15, clasificación de rifle de aire 10 metros.

Judo: Sofía Fiora, a las 5, eliminatoria -52kg. Natación: Ulises Saravia, a las 6, serie clasificatoria 100 metros espalda.

Natación: Macarena Ceballos, a las 6, serie clasificatoria 100 metros pecho Tiro deportivo: Julián Gutiérrez, a las 6.15,

clasificación de rifle de aire 10 metros. Remo: Evelyn Silvestro y Sonia Baluzzo, a

las 6.30, series de doble scull ligero. Tenis: primera ronda, desde las 7

Remo: Alejandro Colombo y Pedro Dickson, a las 7, series de doble scull ligero.

Vela: Chiara Ferreti, 7.13, regatas 1 a 4 IQ Foil. Vela: Francisco Saubidet a las 8.43, regatas 1 a 4 IQ Foil

#### MAÑANA

Hockey: Los Leones-India, 7.45, por el Grupo B Vela: Chiara Ferreti, 10.43, regatas 5 a 8 IQ

Vela: Francisco Saubidet a las 11.01, regatas 5 a 8 IQ Foil

Hockey: Las Leonas-Sudáfrica, 12:30, Grupo B Handball: Los Gladiadores-Hungria, a las 16. por el Grupo B

# La jornada deparó varias sonrisas para Córdoba

CORDOBESES. Las Leonas. con Jankunas, la selección de fútbol, con Álvarez y Beltrán. y el rugby, con Revol y González sumaron alegrías.

La de ayer en París 2024 fue una jornada con mucha presencia cordobesa en diferentes deportes, que repartieron alegrías y tristezas.

En rugby, además de que la despedida de Gastón Revol se ganó el centro de atención, Luciano González, quien marcó un try en la derrota 17-12 frente a Nueva Zelanda en la semifinal por el quinto puesto y luego jugó en la despedida con victoria frente a Estados Unidos por el séptimo. Vale recordar que Germán Schulz había sido reemplazado del plantel jueves por un esguince de tobillo y en su lugar entró Rodrigo Isgró.

González hizo referencia a la despedida de Revol: "Uno de los objetipor él. Creo que son los últimos 14 EE.UU. en el debut de Las Leonas.

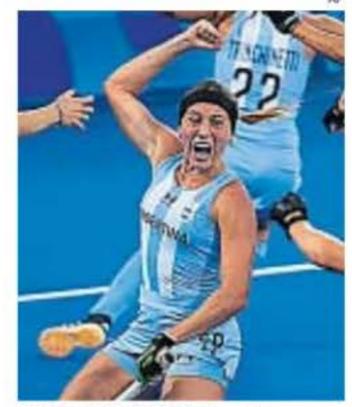

JULIETA JANKUNAS. Hizo el tercer tanto argentino ayer frente a EE.UU.

minutos que vamos a compartir con él adentro de una cancha".

En hockey sobre césped, la cordobesa Julieta Jankunas marcó un gol clave para ampliar la diferencia sobre Estados Unidos para poner el 3-1 en vos de terminar bien alto este día es un momento decisivo del triunfo ante

En cuanto a Los Leones, que perdieron 1-0 con Australia, jugaron los cordobeses Tomás Santiago y Tomás Dómene, quien luego del partido se mostró feliz. "Estamos confiados que este es el camino. Sabemos que son partidos dificiles. No entró la pelota pero estamos confiados que este es el camino, defendimos muy bien y será una clave en el torneo. Estov contento, a pensar en el siguiente".

En fútbol, Julián Álvarez v Lucas Beltrán fueron titulares en el 3-1 de Argentina. Álvarez sigue sin poder convertir, mientras que Beltrán debió retirarse en los últimos minutos del primer tiempo porque sufrió una lesión en la espalda que le impidió continuar en cancha. Bruno Amione, defensor santafesino ex-Belgrano, ingresó en el final del partido cuando el entrenador Javier Mascherano necesitaba cerrar el encuentro.

#### Hoy, más

La atención cordobesa se centra hoy en los debuts en los luegos de Macarena Ceballos, en natación, y de Chiara Ferretti, en Vela.

La nadadora riocuartense compite a las 6 en la prueba de los 100 metros pecho. La velista carlospacense afronta a las 7.15 en las aguas del Mar Mediterráneo su primera regata.

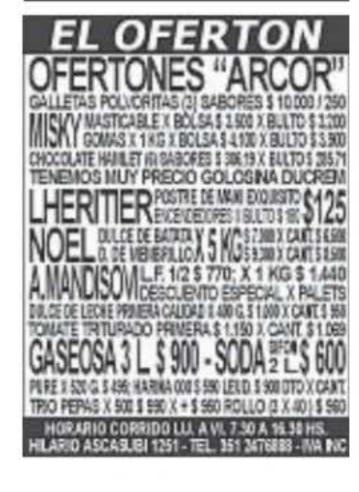

# negocios



ILUSTRACIÓN DE OSCAR ROLDÁN

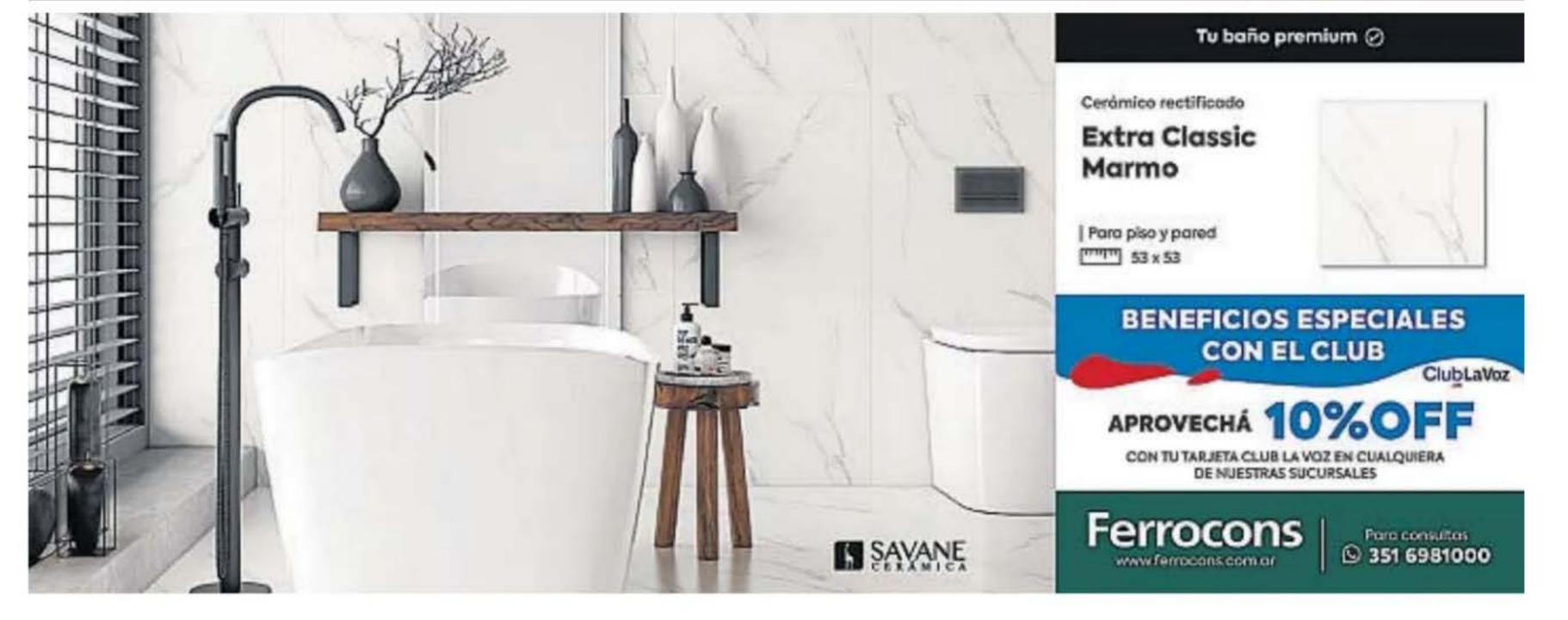

DOMINGO 28 DE NEGOCIOS LaVoz

## en profundidad

#### Vitivinicultura en el país y en Córdoba

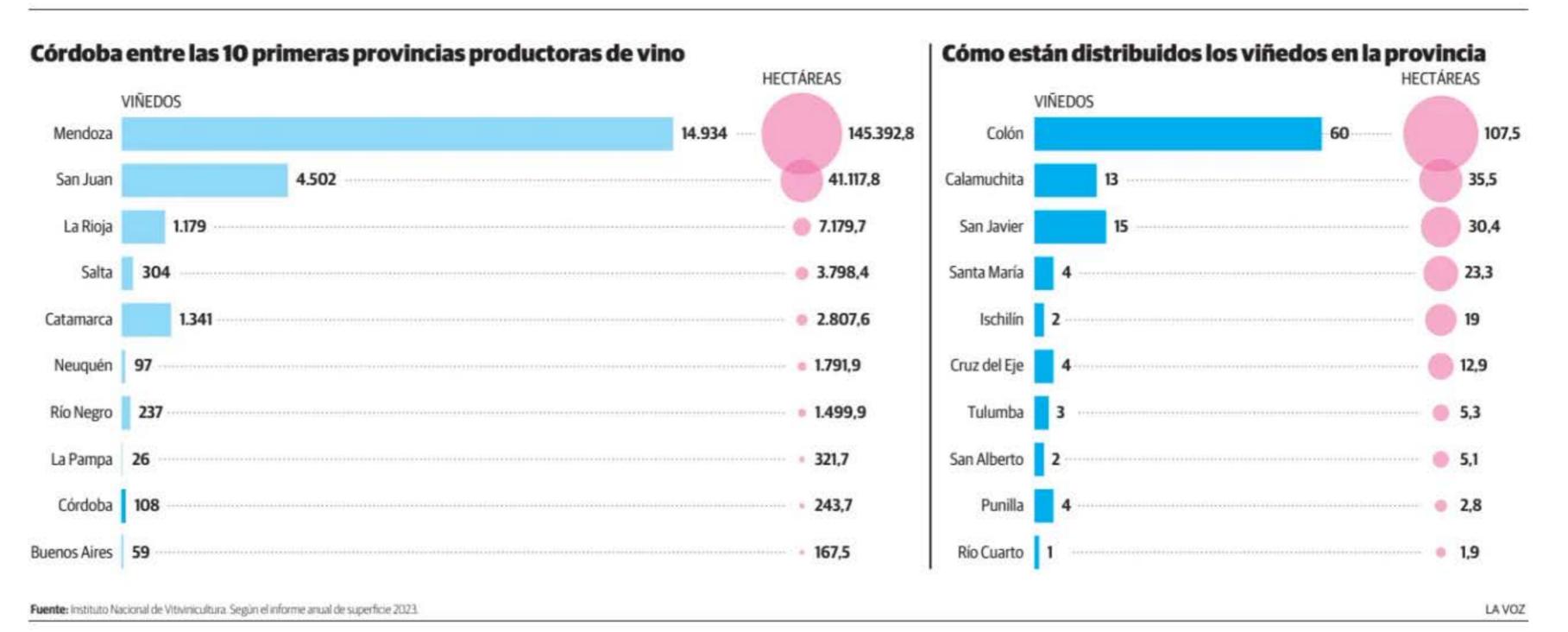

AGROINDUSTRIA. Productos de alta calidad y ligados al turismo, conviven con el modelo tradicional de volumen. Con 108 viñedos y 244 hectáreas, medio centenar de firmas buscan su mercado.

# El vino en Córdoba. Bodegas con

# nuevas ideas, para volver a crecer

Especial uién no ha soñado alguna vez con sentarse a contemplar el encanto natural de un viñedo, degustando una copa de vino hecho en su propia bodega?

Marcela Pistarini

Algunos cordobeses lograron cumplir ese sueño en la provincia, y liderar un proceso de transformación de la industria vitivinícola local apostando a un nuevo modelo: bodegas de nicho, poco volumen y alta calidad, y unificadas con el turismo y la gastronomía, lo que se denomina "enoturismo".

Por tradición familiar, afición, interés profesional o simplemente por haber descubierto sus bondades a partir de viajes o de vivencias, quienes se animan a incursionar en la producción vitivinicola comparten la misma pasión por el vino y todo lo que rodea a una de las actividades más antiguas y tradicionales del mundo.

Actualmente, Córdoba representa menos del 1% del mercado nacional en cantidad de viñedos y de superficie cultivada, ubicándose noveno en el ranking, con 108 viñedos emplazados en 244 hectáreas, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) reflejados en su informe anual 2023 (en el país, son 204.847 hectáreas distribuidas en 23.027 viñedos).



escala de producción).

#### Una industria en camino

Todas ellas conforman el Camino del Vino Córdoba, un programa impulsado por el Gobierno provincial para promover al sector.

"Caminos del Vino representa un valor importante para nuestra provincia, no solo en términos de turismo, sino también como motor de desarrollo regional sostenible, ya que también promueve la diversificación económica al apoyar a los productores y emprendedores locales, lo cual se traduce en oportunidades de empleo y en mejora de la calidad de vida. Este producto turístico no solo atrae visitantes durante todo el año, rompiendo con la estacionalidad tradicional. sino que además impulsa el crecimiento productivo y cultural de las diversas regiones cordobesas", describe Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Desde el sector, destacan los beneficios del programa, principalmente las acciones para el desarrollo, la profesionalización y la promoción de la actividad, que contribuyeron a fortalecer la posición de Córdoba como destino vitivinícola y como productor de vinos de alta calidad. Un hito importante fue la visita del crítico internacional de vinos inglés Tim Atkin, en 2023, en una acción conjunta entre la Agencia Córdoba Turismo y Wines of Argentina (WofA). En aquella oportunidad, Atkin resaltó el potencial de Córdoba y señaló: "La mezcla de tipos de suelo, altitudes y orientaciones es muy prometedora".

Desde el INV, también califican como auspiciosa la actualidad de la vitivinicultura cordobesa, al valorar que "si en el actual contexto económico del país la vitivinicultura cordobesa continúa creciendo, es porque tiene con qué y hay actores que, a fuerza de trabajo y voluntad, la siguen impulsando", dice el enólogo Luis Fontana, inspector de la Delegación Córdoba de la entidad. Destaca, adeNEGOCIOS | DOMINGO 28 DE | 3

## en profundidad

más, que "las bodegas cordobesas han sabido adaptarse a los cambios de la industria y de hábitos de consumo de la población".

El especialista marca dos perfiles que caracterizan la industria local. Por un lado, las bodegas relativamente chicas, boutique, que adoptaron el enoturismo, con circuitos de visitas y servicios gastronómicos y de hotelería. Y por el otro, los polos productivos tradicionales de Colonia Caroya y de Cruz del Eje, que se reconvierten creciendo en variedad y calidad. "Es muy interesante ver el dinamismo y la variedad del sector, donde ninguna de las bodegas es igual a otra. Todas tienen particularidades que las hacen únicas, ya sea por los estilos de vinos que elaboran, sus instalaciones, la impronta de sus dueños o el paisaje del lugar donde se encuentran", aporta.

#### Oportunidades y dificultades

El turismo abre un sinfin de oportunidades para la vitivinicultura cordobesa. Pero, como en todo proceso, también encuentra escollos. Las 244 hectáreas de cultivo en la provincia no alcanzan para satisfacer la demanda, poniendo límites al desarrollo del sector. A esto se suman las dificultades para acceder a financiamiento específico.

"Ampliar la cantidad de viñedos y de superficie es fundamental para el crecimiento de la industria", dice Juan Cruz Borsotti, presidente de la Cámara de Bodegas y Productores Vitivinícolas de Córdoba. En este sentido, apela a la necesidad de profundizar proyectos de investigación orientados a optimizar los recursos naturales disponibles.

Una estudiosa del tema es la asesora viticola Daniela Mansilla, quien participó en la implementación de buena parte de los proyectos productivos de Córdoba.

"La variedad de suelo y de clima que tenemos en Córdoba permite que podamos elaborar productos muy diferentes en un mismo territorio, lo que enriquece la propuesta vitivinícola de la provincia", sostiene.

Al igual que Borsotti, la especialista opina que es fundamental extender la superficie de producción y que el crecimiento del sector está atado principalmente al enoturismo. También avizora el nacimiento de nuevos emprendimientos bajo este concepto, con viñedos pequeños y productos de alta calidad, que reflejen la particularidad de cada región, y se vendan directamente al consumidor, para conservar los márgenes de rentabilidad indispensables.

Hay dos perfiles: uno, con vinos de nicho ligados al enoturismo, y el tradicional, basado en el volumen y la variedad.

# Dos nuevos objetivos: lograr una marca "Córdoba" y llegar a los jóvenes

Si nos enfocamos en las ventas en el mercado interno, hay que decir que el consumo de vinos se redujo en 4,6% en el primer semestre respecto a igual período del año anterior, según los datos del INV. Una multiplicidad de factores explica tal retracción, de la que Córdoba no es ajena.

Frente a este panorama, los vinos cordobeses tienen una parada difícil. En los últimos años, la oferta vinícola local mejoró en calidad, exhibiendo un potencial que, de a poco, es reconocido en el resto del país y el exterior.

Ahora, resta transitar el camino hacia la consolidación en el mercado, conquistando a nuevos consumidores, sobre todo al público más joven, donde los especialistas advierten una oportunidad.

"Los jóvenes son los más predispuestos a conocer y probar nuevos vinos, cada vez más presentes en las reuniones sociales de este grupo de consumidores. En los últimos años, se observa una mayor afluencia de público joven en los eventos y las degustaciones", describe Andrea Ravich, directora de Joint Group, organizadora de la Expo Delica-

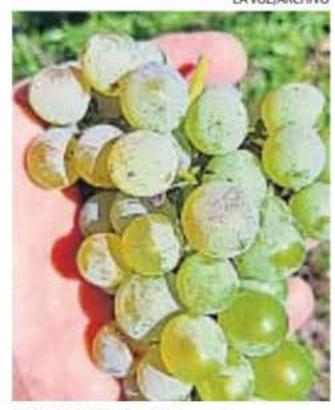

CALIDAD. En los últimos años, Córdoba mejoró la calidad de sus vinos.

tessen & Vinos, que en su última edición reunió a 250 expositores y más de 20 míl visitantes.

Para el sommelier y asesor en enoturismo Roberto Colmenarejo, los vinos cordobeses transitan un gran momento. Sostiene que no se trata de competir con productos de otras regiones más consolidadas, sino en descubrir un perfil propio que lo distinga.

"Los vinos de Córdoba no son ni más allá de las tradicionales.

mejores ni peores que los vinos mendocinos o salteños, son distintos", sostiene.

Conocedor del mercado, el enólogo también ve en la juventud un nicho de nuevos consumidores "más curiosos y abiertos a probar nuevas variedades y vinos de zonas productivas emergentes".

En lo que respecta a cambios en los hábitos de consumo, señala el crecimiento de los vinos blancos y rosados, que vienen ganando terreno en las preferencias.

Desde el INV, Luis Fontana agrega que, en sintonía con lo que sucede en el mundo, se consume menos vino, pero se gasta más.

"El consumidor busca ahora no solamente un vino abundante y económico para la mesa familiar de todos los días, sino también productos de calidad", asegura.

En cuanto a las variedades, Fontana señala que, si bien el malbec se convirtió en la cepa más plantada de la provincia, desplazando al pinot noir y a la isabella, Córdoba cuenta con una gran variedad de terruños que invitan a experimentar con otras variedades, más allá de las tradicionales.

# La fascinación del empresario por el mundo del vino

El mundo del vino es atrapante. Por esto, no es casual que empresarios y altos ejecutivos hayan decidido llevar su pasión al máximo nivel y tener sus propios viñedos y bodegas.

Juan Navarro, de Exxel Group, tiene Estancia Las Cañitas. Carlos Testa, al dejar la dirección del Centro Industrial Córdoba de Volkswagen Argentina, se abocó a su proyecto Río del Medio. Y Eduardo Astesano, de la empresa de Río Tercero Assi, encabeza Finca Atos.

Emplazada a 6 km de La Cumbrecita, Las Cañitas es una de las precursoras del desarrollo vitivinicola en el Valle de Calamuchita. Una bodega boutique, con un complejo de cabañas y un restaurante gourmet, confluyen para ofrecer a los visitantes una experiencia única, con visitas guiadas para descubrir los secretos de la elaboración del vino.

"El crecimiento de la vitivinicultura en el Valle de Calamuchita está
dando grandes resultados en cuanto
a calidad de los vinos, que representan el paisaje donde crecen nuestras
uvas", describe Navarro, quien se
suma a las voces que señalan la
necesidad de sumar más superficie
de vid, a la vez de seguir fortaleciendo la difusión del vino cordobés.

Tras estos pasos llegó Testa, con Río del Medio, un emprendimiento familiar de 14 hectáreas situado en Los Reartes, que cuenta con la más avanzada tecnología para producir vinos de alta gama.

Sin conocimientos previos, junto

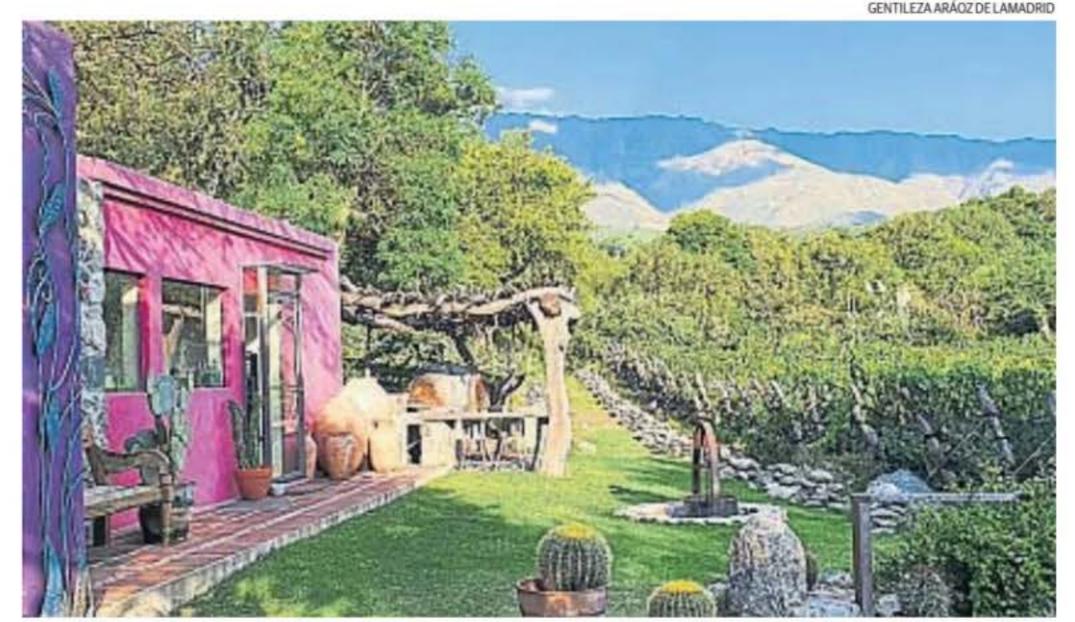

ENOTURISMO. Un modelo para recuperar el vino es articularlo con el turismo. Esta es una de las claves de Aráoz de Lamadrid.

con su esposa y sus hijos, Testa incursionó en la vitivinicultura para dar vida a uno de los establecimientos más importantes de Traslasierra, que produce cinco mil botellas anuales y recibe a miles de visitantes. El plan es alcanzar una producción de 15 mil botellas al año, priorizando la calidad más que el volumen.

"La sustentabilidad de los proyectos como el nuestro está en el enoturismo y la venta directa, ya que los costos para producir y vender a escala desde Córdoba son muy altos y reducen la rentabilidad del negocio", sostiene Testa.

Otro de los empresarios que apostó por Calamuchita es Astesano, que en 2002 dio inicio a Finca Atos, con un marcado perfil orientado al turismo.

En Traslasierra, en tanto, el turismo enológico encontró también tierra fértil para crecer. Desde Villa Las Rosas hasta San Javier, el recorrido tiene al menos tres paradas imperdibles: La Matilde, Aráoz de Lamadrid y Noble San Javier.

"Plantamos las primeras parcelas

pensando en hacer vino experimental, para nosotros. Las vinificaciones
fueron buenas y nos animamos a
plantar más y construir la bodega.
Buscamos la identidad del lugar y
producir un vino de nicho, que refleje
el terruño de donde provienen sus
uvas", cuentan Gregorio "Goyo" y
Ana Aráoz, quienes arribaron a San
lavier hace 13 años. El hotel llegó un
tiempo después, en respuesta a la
demanda de los turistas que visitaban el lugar, y hoy es uno de sus principales atractivos.

Como propietario de la bodega Noble San Javier, Nicolás Jascalevich destaca la calidad de los vinos que se elaboran en la provincia, a la vez que advierte sobre la necesidad de contar con créditos accesibles.

Sean Towers, de Nébula (Villa Giardino), se suma al reclamo por mejores condiciones de financiamiento. "Necesitamos más inversiones para hacer crecer el mercado, especialmente en zonas como Punilla, donde el enoturismo tiene mucho camino para recorrer", asegura.

Por su parte, Ignacio Lozano, de la bodega Del Gredal, en San Pedro Norte, sostiene que Córdoba "ya ha demostrado su capacidad de elaborar vinos de alta calidad. Lo que falta es acompañar esa calidad con volumen de producción, para lo cual es necesario incentivos a los productores", señala.

En sintonía, Raúl Sela, de Terra Camiare, bodega de Grupo Agroempresa, apoya la necesidad de incrementar el área de cultivo. Junto con La Caroyense, es uno de los emprendimientos de mayor envergadura, con una producción anual de 200 mil botellas. A diferencia de otros provectos, el turismo no es su fuente principal de ingresos, ya que las ventas in situ representan apenas el 8% del total. Con presencia en los grandes centros urbanos, Terra Camiare apuesta a incrementar su participación en el mercado nacional, fomentando un mayor consumo de los vinos cordobeses.

4 | DOMINGO 28 DE | NEGOCIOS La Voz

### entrevista

FINANZAS. Es el titular de Focus Investment Management. Coordina el Iaef a nivel local y además preside el Clúster Fintech de Córdoba.

# Nicolás Alfonso

# "Argentina es uno de los pocos países donde se guarda 30 años una moneda sin rendimiento"

Florencia Ripoll

fripoll@lavozdelinterior.com.ar

l mercado es como un barquito de remo. De un lado tenés al ahorrista que genera la inversión. Del otro, a los que demandan esos ahorros. Y si hay un buen timonel todo avanza tranquilo porque está en equilibrio. El problema aparece cuando el clima es malo o si el timonel empieza a dar vueltas y no se sabe bien hacia dónde quiere conducir. Ahí todos se tiran al mismo lado y el equilibro se pierde".

La imagen náutica le sirve a Nicolás Alfonso para graficar las últimas semanas de tensión entre "los mercados" y la administración de Javier Milei, y el estrés cambiario en que viene derivando. Desde 2015, este especialista en finanzas se dedica a asesorar en esa materia y a administrar portafolios para individuos, para empresas y para instituciones desde su propia firma, Focus Investment Management (Focus IM).

Empezó a familiarizarse con el mercado de valores mucho antes de estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, cuando tenía 12 o 13 años. Por ser tan afecto a los números, su papá le hizo un puente para hacer prácticas de verano en la firma bursátil de la familia Scarafia.

"Por entonces todo era analógico porque no había pantallas, como ahora. Existía la rueda en la Bolsa, entonces la tarea era llevar papeles adonde se negociaban las compras y ventas", recuerda en diálogo con La Voz.

"Eso que tanto se menciona hoy como 'mercado' sos vos, yo, etcétera. Es la sumatoria de individuos que toman decisiones económicas. Que resten apoyo o no a un timonel tiene que ver con la certidumbre que él es capaz de dar".

#### -¿O sea que el insumo que le falta entregar al Gobierno es certidumbre?

-Sí, falta un horizonte de certidumbre. También sucede que desde diciembre el mercado cambió 180 grados, y eso lastima intereses. Cuando se empieza a desarmar un statu quo, a veces hay resistencias, porque eso implica aprender muchas cosas de nuevo.

#### -¿180 grados?

-El año pasado había un mercado de demanda. Con el bolsillo lleno de pesos, todo el mundo los quería gastar y salía a comprar cualquier cosa a cualquier precio. Y la oferta elegía si vendía. Su problema era el riesgo del costo de reposición, porque si vendía no sabía si iba a poder comprar ni a qué precio. Pero lo cierto es que ganaba plata no vendiendo, porque guardaba un stock que valía más mes a mes, sin hacer nada. Entonces todo el que tenía capacidad de transformar el activo no monetario a pesos ganaba plata.

#### -Ni hablar si encima tenía un asesor financiero que lo ayude en la estrategia...

-Ni hablar si aparecía "un Nico" y le decía: "Vamos a llevar tu empresa a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), iremos al mercado y nos endeudaremos en pesos a tasa fija. O lo vamos a hacer en el banco a tasa fija. Lo más largo que podamos". Tomábamos a tasa del 50% anual y la inflación corría al 250%, o sea que el ajuste de precios de los activos que estaban en stock iba a 250%. Stock comprado con deuda al 50% que ajustaba en precio al 250%. Rendía por todos lados.

#### -Sin esfuerzo comercial...

-Ninguno; ni de marketing. Porque la demanda estaba tocando el timbre para comprar. Incluso si el stock era perecedero, se podía ir a activos con virtud impositiva. Comprar por ejemplo una letra del Tesoro americano, no grabada por exposición a la moneda extranjera porque se contabiliza en moneda dura. Sin riesgo argentino, ni



Yo generalmente les digo a todos mis clientes 'no probemos la profundidad del río con los dos pies'; siempre hay que distribuir el riesgo. y encima susceptible de usarse para garantizar más deuda en pesos. Ante una devaluación, la deuda se licuaba. Mucha plata ganada, pocos impuestos pagados y todo sin hacer ninguna trampa, todo registrado en el balance.

#### -Simplemente jugando en función del contexto...

-A nivel empresa, trabajar con brecha cambiaria, inflación y devaluación es un lío y un dolor de cabeza, pero es mucho más fácil porque perdona muchas ineficiencias.

#### -Pero eso fue lo que dio el giro de 180 grados, ¿no?

-Sí, este año el mercado cambió. Es un mercado de oferta. La demanda se corrió para atrás porque no tiene pesos en el bolsillo. El premio de colocar en una Lecap (letra del Tesoro nacional) ya no es tan atractivo y no estimula a sacarse tan rápido los pesos. A eso es adonde el Gobierno va.

#### Es decir que ese proceso de "normalización" macro implica un gran desafío para las empresas.

-La empresa tiene que salir a encontrar demanda y competir con otro oferente. Debe encontrar las herramientas para que le compren a ella y no a su rival. Entonces se ven empresas con excesos de stock a las que se les está secando la caja y deben bajar precios para encontrar liquidez. Tienen un stock que ya no sirve para endeudarse.

### -Allí es donde "un Nico" vuelve a ser necesario, ¿me equivoco?

-Ahí es donde hoy trabajamos, pero desde otro lado. Ya no aprovechando brechas o devaluación, sino acompañando a lo comercial. Ya no trabajamos tanto con el gerente financiero, sino con el comercial. Le decimos que hay herramientas financieras que permiten decir a su cliente: "OK, en vez de pagarme a 30 días, pagame a 120 días, pero comprame a este precio".

#### -¿Cómo se construye ese financiamiento?

-Acompañamos a la empresa a la SGR y a que descuente ese cheque en el mercado de capitales. Le damos salida por allí o por el banco. Y si la empresa le vende al sector público que paga a

180 días, y no extiende un cheque hoy a ese plazo, el mercado tiene la gran virtud de que, yendo con aval de la SGR o usando activos financieros como los bonos del Tesoro americano para garantizar el descuento de cheques, puede dar financiamiento.

#### -¿Y para los proveedores?

 En las empresas que son un poquito más grandes, estamos trabajando con su cadena de valor. Hablamos con los proveedores para decirles: nuestro cliente necesita financiamiento para que te siga comprando servicios o productos. Vamos al ejemplo de una desarrollista. Si a vos, proveedor, antes te pagaban a 60 días, ahora te van a pagar a 120 días, pero vamos a trabajar juntos sobre tu capacidad de financiamiento. Ellos te van a dar un cheque más largo y vos lo vas a descontar. Si hay algún diferencial de tasa entre lo que pagó originalmente y lo que terminó costando, lo asumirá la desarrollista. De esa manera ampliamos la capacidad de financiamiento, la desarrollista evita malvender, avanza en obras y toda la cadena se beneficia.

#### -En Córdoba, ¿ve a las pymes utilizando estas estrategias?

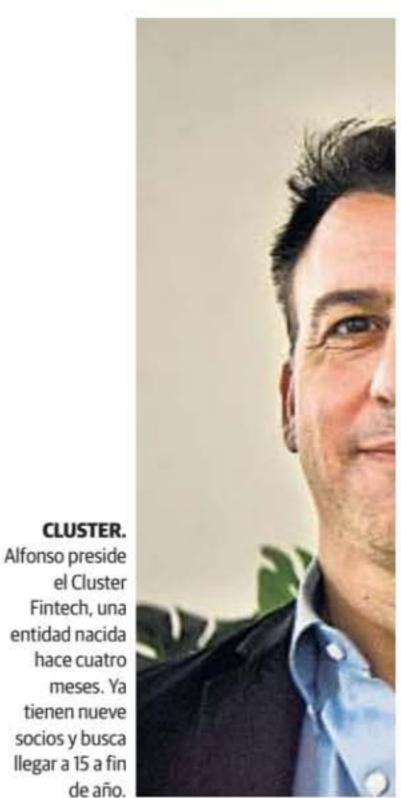



DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 NEGOCIOS LaVoz

### entrevista





#### Fanático de los números Evangelizador de finanzas

Nombre. Nicolás Alfonso (46). Casado con. María Noel Brisson. Hijos. Nicolás (16) y Delfina (13). Le gusta. Jugar al tenis y el running. Corre las seis maratones majors. Ya hizo Londres, Berlín, Chicago y Nueva York; le faltan Boston y Tokio.

Formación. Contador recibido en la UNC. Trabajó en PwC, en la sociedad de bolsa Scarafia, y en 2015 fundó su propia empresa, Focus IM.

Otro rol. Coordina la filial local del Instituto Argentino Ejecutivos de Finanzas (laef) y preside el flamante Clúster Fintech de Córdoba.

Empresa. Focus Investment Management. Tiene siete especialistas y oficinas en Córdoba capital y en Villa María.

Un consejo. "Siempre digo a mis clientes 'no probemos la profundidad del río con los dos pies'.

Teléfono. +54 9 351 530-7497. **E-mail.** comercial@focusim.biz

 Lo veo cada vez más. Nuestro rol es evangelizar sobre estos temas, hacer entender que somos un colaborador, no un competidor de sus asesores contables e impositivos. De hecho trabajamos mucho con ellos, en la misma mesa. También instituciones como el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (laef), cuya sede local coordino, tienen la misión de educar en esto.

#### -Es una tarea ardua en un país que acostumbró a miles de personas a pagar para tener dólares en una caja.

-Eso en otros países no es tan común porque hay estabilidad, impuestos más bajos para las transacciones y menos evasión. Acá suceden cosas como el "problema" de los dólares "cara chica".

#### -¡Qué tema!

-Empieza cuando gente vieja como yo (risas) viaja a un país vecino, por ejemplo Brasil, con dólares, y en la casa de cambio lo atiende un chico de 20 años y le dice: "Ese billete es falso". ¿Sabés por qué? Porque es del año 1950 o 1960, cuando ese chico no había naciuna caja de zapatos luego de vender un | tipo de cosas.

Hay empresas con excesos de 'stock' a las que se les está secando la caja y deben bajar precios para tener liquidez. Su 'stock' ya no sirve para endeudarse.

66

departamento. Y es 100% válido, pero ese chico no lo vio nunca. En Estados Unidos, un cajero automático o alguien de mi edad me lo reciben sin ningún problema, sin extrañarse. Argentina es uno de los pocos países del mundo donde guardamos 30 o 40 años una moneda sin rendimiento. Y esto a pesar de que no hay nada más riesgoso que no invertir, porque perdés contra la inflación local o del exterior. La inmovilidad es el peor negocio.

#### Citó un tema central: impuestos. ¿Tienen un nexo importante con las estrategias de financiamiento?

-Nuestro trabajo hace foco en el cliente y, cada vez más, se asocia al diseño de una estrategia, de una estructura de financiamiento. Como un cirujano plástico que dice qué hacer. El asesor financiero también es especialista en planificación tributaria. El cliente que nos gusta es la pyme y allí la gestión de la empresa y la cuestión patrimonial del socio se vinculan mucho, y la planificación tributaria entre el rol del socio y de la empresa tiene mucho que ver.

#### -En Argentina los impuestos son altos.

-Y hay que pagarlos si querés que una empresa que funcione bien. Es distinto estar en activos que están exentos que en aquellos que están grabados; es diferente trabajar con deuda de la empresa que con capital propio. Porque el costo financiero de la deuda se lo descuenta del resultado del ejercicio, y el capital propio no se lo descuenta, no está allí el escudo fiscal para usar a favor.

#### -¿Por ejemplo?

-Está grabado distinto un fondo común de inversión (FCI) que un plazo fijo. Uno está grabado por lo percibido y el otro por lo devengado. Si la empresa corre con su inversión a lo largo de todo el año en un FCI y no desarma la posición sino hasta después del cierre del año fiscal, el próximo año fiscal marca el Impuesto a las Ganancias y en el subsiguiente lo paga. Usa ese fondo que, supongamos, le rinde una tasa del 50%, para garantizar deuda. Y se endeuda al 50% con capital de trabajo o descontando un cheque en el mercado. Vos pensás: "Qué zonzo: gana 50% y 50%".

#### -¿Pero...?

-Pero el primer 50% va a posdatar el Impuesto a las Ganancias y el otro 50% va a ir por el escudo fiscal al estado de resultado. Entonces hay un diferencial del 35% entre uno y otro. Y además, en países con inflación tan alta como Argentina, el posdatar el pago de impuestos los licua. Si lo medís en dólares oficiales, haber pagado impuestos en 2022 a un dólar de \$ 150 o hacerlo en 2024 a uno de \$800 o de \$1.000 implica que sale mucho menos este año. Ahí tenés un montón de diferencial sin hacer trampa. Simplemente especializándote y preparando a las empresas do. Pasa que mi papá lo tuvo 30 años en para que entiendan cómo funciona ese

# REPENSAR LA INNOVACIÓN

**MARTES 30 A LAS 12** en lavoz.com.ar



INDUSTRIA. La planta de Renault Argentina en Córdoba cuenta con un espacio que permite a los equipos de trabajo conectar con una plataforma tecnológica de metaverso.

EMPRESAS. Prácticas innovadoras y sus impactos en la cadena de valor. Las experiencias de Renault, Naranja X y Prevención ART. El martes 30, desde las 12, por La Voz, "Los Andes" y "Vía País".

# Voces que suman. Cómo activar y sostener el músculo innovador

Si encarar procesos de innovación es siempre un desafío, lo es más en períodos de complejidad en los entornos económicos o productivos.

Los expertos en el tema coinciden en que esas circunstancias suelen ser disparadoras para oportunidades de mejora. También advierten que, en esos contextos, las empresas deberían potenciar su capacidad para adaptarse rápidamente y ser flexibles.

Cada vez más se requiere ofrecer servicios y bienes que marquen diferencias, que destaquen del resto y que den respuestas a nuevas necesidades, no sólo de los clientes y los usuarios, sino también para los equipos de trabajo y para el resto del ecosistema con el que interactúan.

Peter Diamandis, un referente mundial en innovación y uno de los impulsores de Singularity University, señala que "si no estás innovando de manera disruptiva hoy, estás acabado", ya que está convencido de que las estructuras y los modelos tradicionales están agotados.

Pero entre una punta y otra hay fases de transición en las que muchas empresas y organizaciones están involucradas. Y las que todavía

#### Para agendar Innovación

El panel. Mónica Martínez (Naranja X), Nicolás Busquets (Renault Argentina) Pablo Sona (Club Pyxo) y Fernando Paulon (Prevención ART). Emisión. El martes 30, desde las 12, por La Voz, Los Andes y Vía País. Apoyo. Naranja X, Grupo Edisur, Epec, Renault Argentina, Prevención ART del Grupo Sancor Seguros, Municipalidad de Córdoba, Club Pyxo, Ucema y Agencia Córdoba Turismo.

no lo han hecho o atraviesan etapas tempranas tienen una alta expectativa de profundizar ese camino.

Por caso, el relevamiento del primer cuatrimestre del año que la Unión Industrial de Córdoba encargó a la consultora Perspectivas Sociales revela que el 61% de los industriales pyme consideran que el actual es un buen momento para invertir en innovación.

El foco del próximo panel del ciclo "Voces que suman" apunta, justamente, a conocer experiencias sobre cómo estimular y potenciar el músculo innovador, con acento en la visión y en las prácticas, además de la gestión del talento en la cultura de innovación.

En la actividad participarán Mónica Martínez (head of Marketing Innovation de Naranja X), Nicolás Busquets (director adjunto de Fabricación de Renault Argentina), Pablo Sona (CEO de Club Pyxo) y Fernando Paulon (gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de Prevención ART).

El diálogo se emitirá vía streaming el martes 30 de julio, desde las 12, y podrá seguirse por las plataformas de La Voz, de Los Andes y de Vía País, además del perfil en YouTube.

El panel será moderado por el periodista Daniel Alonso, coordinador del ciclo que cuenta con la producción ejecutiva de Sebastián Gilli y la colaboración de Marcela Rosatti.

#### Cadena de valor

Además de abordar las experiencias y los modelos aplicados, sobre todo en la gestión de datos y las herramientas tecnológicas, también se abarcará la dinámica que involucra a las pequeñas y medianas empresas, en especial los impactos que experimentan en la cadena de valor.

El entramado pyme, que es muy diverso y sobre el que está montada buena parte de la producción de bienes y de servicios, suele tener altibajos en su vinculación con la cultura de innovación.

Uno de los primeros pasos que se sugiere es evaluar con qué cuenta la empresa y lo que necesita, tanto en actitudes como en aptitudes para innovar. Es que el proceso requiere del compromiso de todos los actores de la organización.

Si bien es clave el compromiso de la alta dirección, eso no asegura el involucramiento de todo el equipo, lo que limita las posibilidades de evolucionar, sobre todo porque innovar no está asociado a un "momento", sino que debe convertirse en un "estilo". en un estado permanente.

También habrá un énfasis en cómo se trabaja para potenciar la identificación de oportunidades y de qué manera se puede fomentar la cocreación con clientes y socios.

En ese escenario, juegan un rol trascendente las redes y los intercambios, por ejemplo, con incubadoras, aceleradoras y parques científicos y tecnológicos, además de los esquemas de colaboración y las alianzas estratégicas que se pueden realizar con universidades, centros de investigación y empresas líderes.

#### Nos acompañan:





















## opinión

n la cabeza del Gobierno nacional, el razonamiento tiene forma de silogismo. Simplificada, la hipótesis señala que si el principal motor de la inflación es la emisión desmedida de dinero para cubrir los costos del déficit fiscal, entonces debería desaparecer si el déficit y la emisión se apagan.

En reuniones con dirigentes empresariales, el ministro de Economía, Luis Caputo, aventuró que la inflación mensual podría llegar a cero antes de fin de año. Incluso, no descartó una deflación, que ocurre cuando el promedio de los precios arroja una evolución negativa en comparación con el mes previo.

¿Cuánto de real, cuánto de utópico y cuánto de hipérbole hay en la posibilidad de lograr la trinidad cero de déficit, emisión e inflación?

Motosierra, licuadora y bicicleta fue la fórmula con la que arrancó la gestión del presidente Javier Milei para poner en caja el gasto público. Sin anestesia, en la volteada entró prácticamente todo.

Entre recortes y trampas contables (retrasos deliberados en pagos de gastos corrientes), el Gobierno acumuló seis meses consecutivos de superávit fiscal, algo que no pasaba desde 2008.

Aunque necesaria, la cauterización del déficit no era suficiente para frenar la emisión, ya que había

#### **AL MARGEN**

# Milei y el teorema de la trinidad cero



**Daniel Alonso** dalonso@lavozdelinterior.com.ar

otra vía, la cuasifiscal, que obligaba a imprimir plata para pagar los intereses de la deuda del Banco Central.

No es que ese pasivo haya desaparecido: cambió de deudor (ahora es el Tesoro, a través de las letras fiscales Lefi) con condiciones menos estresantes para cubrir capital e intereses.

También se desactivó la mayor parte del riesgo que concentraban los puts en poder de los bancos prestamistas. Si bien el desaguisado fue heredado, no menos cierto es que más del 60% de esos seguros "rescatados" habían sido comprometidos por la actual gestión.

también están los Bopreal, que se emitieron para pagar la montaña de deuda acumulada por la administración anterior con los importado-

Pero los principales drivers de la inflación parecen estar encarrilados, aunque el Gobierno ha venido pateando hacia adelante las etapas restantes para quitar subsidios y actualizar tarifas de energía.

¿Alcanza para imaginar que, en algún mes de lo que resta del año, la inflación vaya a desacelerar hasta quedar en cero?

#### Apretón y después

El apretón monetario tiene el En la hoja de balance del Central | polémico horizonte de una dolari- | la pobreza, los bajos salarios y la | quedó a años luz de la realidad.

zación endógena, que no es otra cosa que ahorristas vendiendo dólares por la falta de pesos, lo que impactaría a la baja en la brecha cambiaria y en los precios.

Si bien eso ha venido ocurriendo, la probabilidad de que el fenómeno sea generalizado y se sostenga durante un tiempo -hay U\$S 260 mil millones bajo el colchónaún tiene tintes surrealistas. Lo mismo se podría decir de la inflación cero.

Mientras tanto, la tarea sucia la sigue haciendo la brutal recesión. El largo y profundo desmayo del nivel de actividad, que encastra con un derrumbe en el consumo masivo colabora con la frenética carrera para barrer la inflación, pero a costa de hundir el dedo en la llaga del mercado laboral.

El dilema inflación-desocupación no es nuevo como fenómeno económico y mucho se ha escrito desde que William Phillips elaboró la curva que mide la relación inversa entre desempleo y salarios nominales.

¿Qué pesa más hoy en el top de preocupaciones de los argentinos? Hasta no hace mucho, la inflación lideraba. Pero en los últimos relevamientos hay cambios.

Si bien la inflación no ha desaparecido entre las principales inquietudes, han crecido los temores por falta de trabajo.

Tal como postula la economista alemana Ulrike Malmendier, es muy probable que aquí, además de los avatares actuales, operen con fuerza las experiencias pasadas y cómo esas vivencias condicionan los comportamientos y las decisiones económicas del presente.

En el espinoso suelo de la inflación, las expectativas están montadas sobre mecanismos de indexación que funcionan desde hace tiempo. Además, aún restan ajustes de precios relativos.

En todo caso, bajo las condiciones pasadas y actuales de la Argentina, la inflación cero tiene la pasajera forma de un cometa, aunque su estela bien podría servir para seguir anclando el movimiento descendente.

Pero el lado oscuro late en una sola pregunta: ¿cuánto tiempo más podrá el Gobierno sostener la prioridad (discursiva y práctica) de la inflación, aun cuando los índices mensuales acompañen, sin balancear con el evidente daño en el nervio sensible de la actividad y el empleo?

Los objetivos "cero" suenan simpáticos y potentes, pero no maridan igual con cualquier sustantivo. Le pasó al entonces presidente Mauricio Macri con la pobreza cero, un simbolismo insulso que

**EXPOSICIÓN.** Se convertirá en la muestra de infraestructura productiva más importante del centro del país. La cita es el próximo 19 de septiembre en el Centro de Convenciones Córdoba.

# Eventos. Llega la primera Expo Parques Industriales a la provincia de Córdoba



INDUSTRIA. El Polígono Industrial Malagueño, uno de los parques del Gran Córdoba.

El próximo 19 de septiembre llega la primera edición de la Expo Parques Industriales Córdoba 2024. Será el evento más importante de infraestructura productiva del centro del país.

Además de mostrar los polos que están motorizando esa región argentina, se presentarán nuevos proyectos, se brindarán charlas de especialistas y habrá espacios de social networking.

La cita será en el Centro de Convenciones Córdoba (CCC) del Complejo Ferial, donde se congregarán autoridades de todo el país, un público pyme segmentado y visitantes muy calificados.

#### Una política de Estado

Pedro Dellarossa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, indicó al respecto: "Esta exposición es un orgullo para todos los cordobeses y una oportunidad invaluable para compartir nuestro modelo de desarrollo industrial con



Córdoba cuenta con 60 parques industriales habilitados y proyectamos llegar a 100 en los próximos años.

Pedro Dellarossa Ministro de Producción de la Provincia



todo el país".

"En Córdoba, los parques industriales son una política de Estado", explicó el funcionario, quien detalló: "Las industrias que se radican en estos polos disfrutan de beneficios como la exención de impuestos inmobiliarios, sellos e ingresos brutos por 15 años; y los subsidios al empleo y al consumo incremental de energía eléctrica por siete años".

"Los cordobeses somos sinónimo de previsibilidad y de trabajo articulado entre los sectores público-privado; somos el faro productivo del país y estamos seguros de que esta expo será todo un éxito", cerró Dellarossa.

#### Una oportunidad de negocio

Fernando Palacio, socio cofundador del Polígono Industrial Malagueño, indicó por su parte: "El evento es crucial para fomentar el desarrollo industrial y el ordenamiento territorial, generando empleo formal y mejorando la eficiencia operativa y económica de las pymes".



El evento sirve para que inversores, desarrolladores y empresas intercambien sobre oportunidades y beneficios de los parques.

Fernando Palacio Socio cofundador del Polígono Malagueño



"Además, facilita el intercambio de conocimientos sobre las mejores prácticas en la gestión y el desarrollo de estos polos, promoviendo la eficiencia, implementando estrategias de economía circular y aumentando la competitividad de las economías regionales, todo ello alineado con la hoja de ruta de la Agenda 2030", agregó el ingeniero.

#### Un impulso productivo

En Córdoba, estos polos se encuentran ubicados en lugares estratégicos y constituyen una herramienta que les permite a los municipios llevar adelante políticas de ordenamiento territorial eficaces.

Esto eficientiza los procesos productivos, otorga seguridad jurídica a los inversionistas, permite proyectar el crecimiento sin inconvenientes con el entorno y mejora la competitividad de las compañías que allí se radican, permitiéndoles acceder a créditos y a beneficios impositivos.

8 | DOMINGO 28 DE | NEGO CIOS La Voz

## opinión

l Gobierno enfrenta un gran desafío para convertir en realidad sus propuestas de campaña y las actuales en un escenario que continúa siendo complejo. Alcanzar este objetivo implica elegir las medidas más adecuadas frente a relevantes restricciones políticas y sociales.

En el ámbito político, las restricciones impuestas por la oposición son claras y no necesitan declaraciones mediáticas para ser percibidas. Sin embargo, también se observa cómo el Gobierno, con su particular estilo, complica las negociaciones con sectores dialoguistas y diferentes grupos de poder. A esto se suman los propios problemas de gestión y las divisiones internas.

Estas dificultades han comenzado a ser notadas por el mercado. El apoyo inicial por la dirección que tomó el Gobierno para enfrentar los problemas macroeconómicos de Argentina en los primeros meses de gestión ha dado paso a la preocupación y las dudas sobre si podrán encaminar al país en un sendero de desinflación con crecimiento, recuperación de reservas y vuelta a los mercados internacionales de crédito. Las miradas se centran en el programa y en tratar de entender si contará con dólares y capacidad de gestión para ejecutarlo.

Estas dudas tienen impacto en las expectativas y, por ende, sobre los valores de los activos, la brecha cambiaria y las decisiones de inversión. El equipo económico ha decidido tomar medidas cambiarias intervencionistas para frenar el aumento de la brecha producido por el incremento del precio de los dólares financieros, pero con contradicciones notorias desde el lado de las reservas, lo que se ha reflejado en un aumento del riesgo país y dudas sobre la posibilidad de honrar los compromisos con bonistas.

El equipo económico se concentra mayormente en el frente cambiario y monetario, y deja en espera a la economía real, mientras se esfuerzan por mostrar el cambio logrado en los fundamentos de la economía, que modifican el contexto en que, entienden, debe analizarse el tipo de cambio. Mientras los sectores exportadores y financieros reclaman por el atraso del tipo de cambio real y el fin del cepo. Esa puja arroja como resultado la dificultad para acumular reservas por parte del BCRA.

A la frase popularizada por el presidente de que "no hay plata" ahora se debe agregar que tampoco hay dólares para enfrentar la demanda de importadores y los vencimientos previstos para 2025, que son muy exigentes (FMI, Bopreal, intereses y renta de bonistas privados y deuda del sector privado, entre otros). Sumado al hecho de que el campo no encuentra incentivos para liquidar con este tipo de cambio, más aún cuando accede a préstamos bancarios a tasa real negativa.

#### ¿Cuál es la estrategia?

Daría la impresión de que la estrategia será durar con las condiciones cambiarias actuales o con pequeños retoques que balicen el rumbo, hasta

#### **LA ECONOMÍA**

# Desafíos y restricciones en la nueva etapa del programa



José Simonella Economista

que ingresen los dólares por el blanqueo que, en función de su magnitud, permitan alguna modificación en la política cambiaria o al menos brinden la posibilidad de mantenerla hasta la liquidación de la cosecha fina, y de esa manera sea el puente hasta llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita liberar completamente el

cepo.

Probablemente, el tiempo sea demasiado hasta contar con los dólares que necesita el ministro de Economía, Luis Caputo, para salir bien del cepo, como él plantea, y esto lleve al Gobierno a tomar medidas antes. Mientras Caputo se reunió en Río de Janeiro con la directora gerente del FMI, de donde trascendieron elogios cruzados, pero ni una fecha probable de un nuevo acuerdo.

El equipo económico comprende perfectamente cómo piensa el mercado y qué relato puede llegar a aceptar. Por ello, llaman la atención algunas de las recientes medidas anunciadas por el ministro Caputo, que parecieran tener por objetivo mantener la percepción de mejora por parte de la sociedad en variables clave, como la inflación, en peligro de acelerarse nuevamente de la mano de un aumento de la brecha.

Mientras tanto, para la mayoría de los ciudadanos la recesión sigue presente. La recuperación que se puede encontrar en algún sector no existe en sectores altamente demandantes de mano de obra como la industria, la construcción y el comercio, volviendo a estar el empleo entre las principales preocupaciones de la gente.

#### Cambios más lentos

En este contexto, y a casi ocho meses desde el inicio de la gestión, la demora en avanzar sobre algunos problemas económicos probablemente no sea atribuible al miedo o la desorientación, sino a la prudencia.

El equipo económico frena la velocidad de las reformas, preocupado posiblemente por las reacciones adversas de algunas medidas, que puedan superar los beneficios que valora la sociedad. Es el caso de la apreciación del peso frente al dólar, la demora en la quita de subsidios a la oferta de servicios públicos y la recesión extensa que no encuentra piso, todo a cambio de una inflación que muestre un sendero decreciente.

Así, muchas de las medidas que se presentaban como inspiradas en la ortodoxia económica han debido ser reemplazadas por medidas pragmáticas y heterodoxas.

Esto ha llevado al Gobierno a recalcular hasta llegar al extremo de intervenir el tipo de cambio, bajo la excusa de una política monetaria que esterilice la emisión producida por la compra de dólares a exportadores, cuando días antes, en conferencia de prensa, el ministro y el presidente del Banco Central habían informado que sería la única fuente de emisión que permanecería abierta.

El aumento de la brecha y la presión sobre el programa son evidentes. Por ello, y en el intento de modificar expectativas, el Gobierno decidió complementar la medida de intervención cambiaria con otras que demuestren voluntad de ir quitando restricciones cambiarias y que puedan coadyuvar a disminuir la demanda de dólares financieros por parte de los importadores.

Entre otras medidas, redujo el plazo de pago a partir del 1° de agosto, mejorando los plazos de liquidación de las importaciones a dos cuotas mensuales frente a los cuatro meses anteriores.

Finalmente, la preocupación aumenta, al igual que las presiones para una devaluación del tipo de cambio oficial y la eliminación del cepo. El Gobierno sabe del peligro inflacionario que dichas medidas producirán si son tomadas sin dólares líquidos en las reservas y se encierra en su estrategia de mantenerse hasta que ese día llegue por algunas de las vías descriptas o por alguna otra que puedan estar coordinando.

Las próximas semanas dirán quién gana la pulseada, pero, mientras tanto, la volatilidad en los mercados y el bajo nivel de actividad en la mayor parte de los sectores económicos estarán presentes un tiempo más.





DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 CULTURA LaVoz

### **Medio ambiente**

EVENTOS. Cómo la organización del evento pretende evaluar el impacto al medio ambiente y cómo quieren reducir a la mitad la huella de carbono respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

# Juegos Olímpicos. Cómo planean reducir sus emisiones

Diego Ballestero Fernández\*

The Conversation

os Juegos Olímpicos de París 2024 albergan a 15.000 deportistas, entrenadores y personalidades. Uno de los objetivos de los organizadores es reducir a la mitad la huella de carbono respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que se emitieron 2.73 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), más que todo el país de Montenegro en un año.

La meta en París es emitir 1,5 millones de toneladas de CO2 y añadir medidas para compensar dichas emisiones en todo el mundo. Dichas medidas pretenden que el evento compense más emisiones que las que genere.

¿Cómo se calcula la huella de carbono?

Para evaluar el impacto medioambiental de los Juegos de París se ha utilizado la huella de carbono. Este indicador implica conocer todas las acciones que tienen un impacto medioambiental, como por ejemplo el consumo eléctrico. Una vez conocidas, se hace una equivalencia de todas esas acciones en kilogramos de CO2 emitidos a la atmósfera.

Existen varios métodos para calcular la huella de carbono. Proba-

La meta en París es emitir 1,5 millones de toneladas de CO2 y añadir medidas para compensar dichas emisiones en todo el mundo.

blemente, el de mayor importancia es el Green House Protocol, donde se encuentran tanto procedimientos como herramientas para el cálculo online.

Aunque existen otras metodologías, como por ejemplo la del Ministerio de Transición Ecológica de España, todas siguen los mismos pasos de manera general:

 Definir los procesos que vamos a estudiar. Una vez definidos, podremos realizar un inventario de las entradas y salidas que generan emisiones de CO2.

2. Establecer el período de tiempo que se va a evaluar.

3. Recopilar datos de consumo (electricidad, combustible...) y generación de residuos.

4. Convertir a kilogramos de CO2 utilizando factores de conversión establecidos.

5. Proponer medidas de mejora. Este proceso se debe realizar de forma periódica para evaluar la calidad de las medidas propuestas.

#### Las medidas de París 2024

Los Juegos de París van a aplicar un punto de vista innovador a la hora de evaluar sus emisiones de CO2. Este esfuerzo ha requerido una planificación que se lleva realizando desde 2021.

A las etapas comunes del cálculo de la huella de carbono (evitar procesos que tengan el mayor impacto,

A la hora de movilizar a la ciudadanía, se utilizó una metodología innovadora de cálculo de huella de carbono que quiere ser ejemplo de futuros eventos.

THE CONVERSATION

-La energía utilizada proviene de fuentes renovables que no contabilizan en las emisiones de CO2.

reducir los existentes y compensar

emisiones) se han añadido dos pasos más. Uno previo, que consis-

te en anticipar en base a los datos existentes en luegos anteriores, y la movilización social en base a la

audiencia para concientizar a la

concretas, la más innovadora con-

siste en fijar un presupuesto de 1,5 millones de toneladas de CO2 a consumir durante todo el evento. Es

decir, se utilizan los kilogramos de CO2 como una moneda que paga previamente cada actividad relacionada con los Juegos Olímpicos. Ade-

más, se han puesto en marcha las

-El 95 % de las construcciones

son temporales o existían previa-

mente. Se han utilizado materiales

con bajo contenido en carbono o

siguientes iniciativas:

reciclable.

En lo que se refiere a medidas

sociedad a todos los niveles.

 -La alimentación durante el evento fomentará el consumo de productos de proximidad sostenibles, evitando las emisiones relacionadas con el transporte.

-El transporte es, sin duda, una de las mayores fuentes de emisiones. Para evitarlas, se han optimizado las rutas de transporte, se han establecido tarifas especiales para el transporte público y se ofrecerá la alternativa de vehículo eléctrico o la bicicleta siempre que sea posible.

-Se compensarán las emisiones con proyectos en los cinco continentes enfocados, por ejemplo, a la conservación y restauración de bosques como sumideros de CO2.

A la hora de movilizar a la ciudadanía, se ha utilizado una metodología innovadora de cálculo de huella de carbono que pretende ser un ejemplo para futuros eventos.

Mediante un asistente virtual, el Climate Coach, se asesorará a empleados y voluntarios para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.

Además, se movilizará a socios y patrocinadores para evitar y compensar el 100 % de sus emisiones.

#### Ventajas de este nuevo enfoque

En esta nueva metodología hay dos cambios fundamentales.

Por un lado, la fijación de una cantidad de emisiones de CO2. Este punto de vista permite poner unos límites a los procesos y al desarrollo de infraestructuras y tomar más conciencia de las consecuencias de nuestras acciones.

Por otro lado, el objetivo de ser un evento de magnitud mundial que compense más emisiones de las que genera convierte a los Juegos Olímpicos de París en un ejemplo a seguir para la organización de eventos de todo tipo, sin olvidar que siempre se puede mejorar.

Ahora se verá si todo sale según lo previsto y se cumplen las ambiciosas metas establecidas por la organización en materia ambiental.

 Profesor del Grado de Farmacia, Doctor en Medioambiente, Universidad San Jorge.



MOVILIDAD. La circulación de personas es uno de los temas por atender. Se ofrecerá la alternativa de vehículo eléctrico o la bicicleta siempre que sea posible.

### Libros

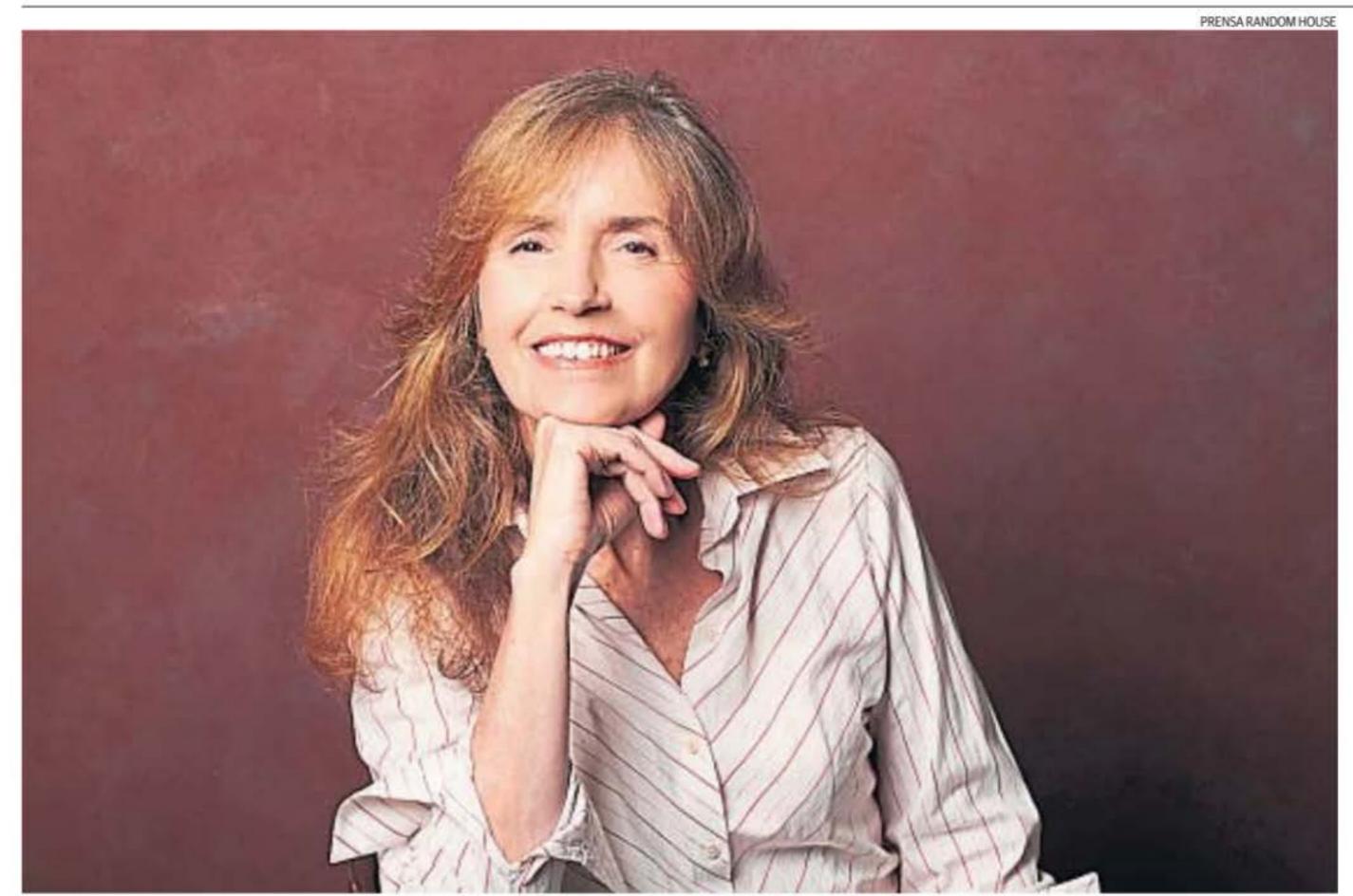

DOBLE ACTIVIDAD. Gloria Casañas da clases de Historia del Derecho en la UBA y, además, escribe novelas que son un éxito de ventas.

**ENTREVISTA** La escritora, abogada y docente argentina Gloria V. Casañas lanzó esta nueva novela histórica basada en una etapa muy antigua de la humanidad.

# Gloria Casañas.

# Profesora universitaria y un fenómeno "best seller"

Brenda Petrone Veliz

bpetrone@lavozdelinterior.com.ar

no no elige de quién enamorarse. Simplemente pasa y ya no hay vuelta atrás. El problema es cuando ese amor no es correspondido; o peor aún, cuando se trata de uno de los conquistadores más importantes de la antigua Roma del siglo I a. C.

¿Cómo es posible que una guerrera astur, valiente, mágica y poderosa quiera matar al hombre que arrasó con su pueblo, pero que también le provoca sentimientos encontrados y un deseo inexplicable? Esta es la premisa central que se desarrolla en La hechicera de Asturia, la 11ª novela de Gloria Casañas, la autora argentina que es un fenómeno de ventas.

En diálogo con **La Voz**, la abogada y escritora cuenta que este es el primer libro que escribe de la época antigua. "La pensé como el inicio de una nueva serie, pero siempre en formato autoconcluyente. Quiero tener más historias que transcurran en diferentes momentos del mundo antiguo porque es un mundo tan diferente al nuestro y a los que vinieron después", explica.

Casañas revela que su principal responsabilidad es que sus lectores la sigan eligiendo por la esencia de sus novelas. "No me dejo llevar por ninguna tendencia, sólo lo que yo tengo ganas de contar. La hechicera de Asturia era un salto de época tan grande que no sabía si lo iban a aceptar, pero era lo que quería hacer. Mi compromiso es escribir como si no existiera nada más. ¡Después... a rezar para que tenga suerte!", remarca.

"El hecho de que esta nueva novela, tan distinta a las anteriores, haya tenido muy buena recepción es como haber recibido un premio. Mi idea es contar historias, no tengo ningún otro propósito. La narración es lo que me gusta y agradezco que me

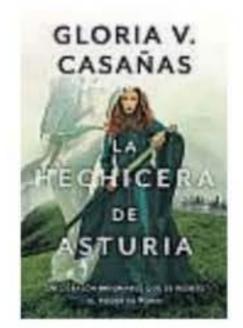

#### La hechicera de Asturia

Gloria V. Casañas 432 páginas Editorial Plaza y Janes \$ 30.899

permitan contarlas públicamente. Antes yo escribía sin mostrar nada, pero cuando empecé a mostrar, aprendí a disfrutar de la mirada del otro", añade.

#### El equilibrio entre la docencia y la escritura

La hechicera de Asturia comenzó a gestarse en plena pandemia, pero Gloria postergó su lanzamiento porque quería concluir la trilogía Los notros con el libro Corazón de amazonita. Meses después, la autora retomó la investigación, y la historia de amor entre Eirene y Mauro vio la luz en abril de este año.

"Me concentré en lo que quería contar y qué tiempo quería abarcar. Es un tema que me resulta familiar porque yo dicto clases de Historia del Derecho. De igual manera, una cosa es dar clases sobre estos temas desde el punto de vista jurídico y otra cosa muy distinta es contar una historia de ficción que esté mezclada con la realidad histórica", asegura.

Además de escritora y abogada, Gloria es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En la entrevista, la letrada detalla que sus trabajos siempre fueron por caminos paralelos. Por tal motivo, el lanzamiento de esta nueva novela presenta un hito importante en su carrera, ya que es la primera vez que se cruzan sus dos pasiones, la docencia y la escritura.

"Me sorprendió tener el deseo de escribir una novela de una época tan antigua, pero después lo sentí como algo muy propio. Igual, el equilibrio y el paralelismo entre los dos caminos los mantengo. Yo voy, doy clases y no comento nada de lo que hago fuera de eso. Cuando escribo, soy como otra persona. Hay otra parte de mí que está escribiendo. Escribir y enseñar son las dos cosas que más me gustan hacer, pero cumplo roles diferentes", destaca.

-¿Sos más exigente con los alumnos que con los libros? -Creo que soy más dura con los libros y soy más exigente conmigo misma. A los alumnos les exijo algo equivalente a lo que les doy. Ellos saben que yo cumplo con mis horarios, con las clases y con todo lo demás. Nunca tuve problemas y siempre lo entendieron perfectamente. Me siento muy en paz con mis aulas porque el alumno siempre capta si el profesor es sincero. Si hay respeto, ellos también respetan. Es algo recíproco y muy lindo de mantener. Uno fue estudiante también y sabe "ver" al profesor.

#### Sobre "La hechicera de Asturia" y sus personajes

La hechicera de Asturia tiene como principal protagonista a Eirene, una joven guerrera asturiana que, mientras resiste al avance de Roma, conoce a Mauro, centurión y mano derecha del Princeps Octavio. Ambos son enemigos por naturaleza, pero al experimentar una conexión humana tan inesperada, sentirán la necesidad de replantearse sus creencias de raíz para abrirse (o no) a un amor sin barreras.

"Me gusta el tema de la frontera cultural. Cuando hay diferencias en las cosmovisiones de los pueblos y existe una confrontación entre personajes de culturas que parecen incompatibles, me parece un desafío. Me gusta pensar en si pueden integrarse o no; y de hacerlo, no es totalmente homogéneo", señala.

Además de lo cultural, Casañas hace hincapié en lo espiritual: "En el caso de los pueblos antiguos, eso era muy palpable porque antes los seres humanos vivian inmersos en el mundo de los dioses. Yo quería que eso estuviera presente en la novela porque así se vivía".

Gloria revela que para crear a Eirene pensó en "la estirpe de los pueblos del norte de Hispania" que fueron "tan belicosos, leales y corajudos, a punto tal de ser capaces de matarse antes que rendirse", y también en los rasgos de los celtas.

"Ahí corrió sangre celta, no sabemos en qué medida, pero es un hecho", explica la autora, a la vez que agrega: "Eirene no pierde nunca la resistencia. Aunque esté doblegada y sepa que no puede vencer a Roma, no pierde esa chispa de rebeldía que es propia de sus pueblos".

un fuerte interés en construirlo como un personaje digno de una época marcada por las conquistas. "La idea de Roma siempre fue la de expansión. Entonces, para los que estaban en el ejército, esa era la esencia de su vida y no se lo plantean como un problema ni tienen escrúpulos al hacerlo. Por eso me pareció importante desarrollar internamente a los personajes para que conozcamos su debate interior", explica.

Y al final, agrega: "Mauro descubre que al estar cerca de Irene puede saber cómo se siente. Al conquistar pueblos, solamente pensás en derrotar al enemigo, pero al tener al enemigo con vos, empezás a conocer cuál es su pensamiento, qué perdió, cómo se siente ante la imposición de Roma y el deslumbramiento que tiene también por ella".

DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 **CULTURA** LaVoz

### Adultez, el debate

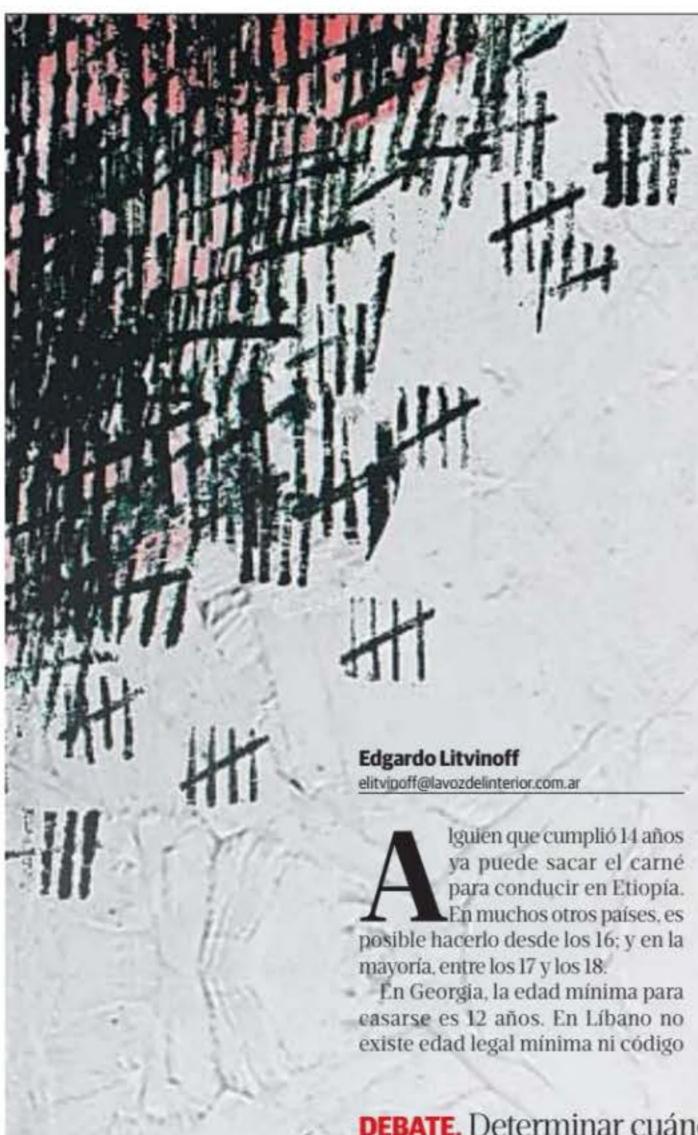

civil que regule los matrimonios. Los tribunales religiosos dispusieron que a los 15 años alguien ya puede casarse.

¿Cómo se hace para determinar ese tipo de prácticas según la edad? ¿Qué pasa cuando el supuesto otorgamiento de derechos y de responsabilidades a menores de edad en realidad los pone en riesgo?

El 16% de los jóvenes reconocen que realizan apuestas online, según un estudio de la consultora Opina Argentina, realizada entre el 17 y el 20 de mayo de 2024, con más de mil casos. Muestra que, mientras el 9% de personas encuestadas reconocen que realizan apuestas online, en jóvenes esa cifra es casi el doble que la media. Y 24% cree que el grupo más afectado por la ludopatía son adolescentes de 12 a 16 años.

Los mismos gobiernos que propician el debate sobre la baja de imputabilidad aprueban leyes de apuestas que favorecen ese hábito sin que existan controles para monitorear a qué edad se comienza a hacerlo.

Uno de los debates tiene que ver con cuándo alguien ya es capaz de asumir la responsabilidad por sus actos. ¿Tiene eso que ver con la edad? ¿Cuándo se entra en la adultez? ¿Cómo se determina?

#### No es cuestión de edad

"La adultez no depende tanto de

**DEBATE.** Determinar cuándo comienza la adultez no es una ciencia exacta. La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal reabre disputas relacionadas con el contexto social y con la madurez. ¿Cuándo estamos preparados para casarnos, para manejar o para tomar alcohol?

# Edades. ¿Cuándo somos realmente

adultos?

una edad. En especial con los últimos avances científicos, se ha comprobado que el reloj cronológico y las etapas que antes se creían ya no son tan así. Por ejemplo, la etapa formal, según Jean Piaget, comenzaba en la adolescencia, con la capacidad de razonar del individuo. Hoy no es así. La racionalidad puede llegar mucho antes que la pubertad. Por otra parte, desde otra teoría, la racionalidad se termina de conformar cuando el lóbulo frontal madura completamente, es decir, cerca de los 26 años. Pero puede ser a los 24 o a los 28; tampoco hay una edad cronológica exacta", explica Cecilia Schwartz Baruj, licenciada en Psicología y máster en Neuropsicología (UNC).

Para Andrea Bonvillani, investigadora de Conicet en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Córdoba), una categoría como la adultez "depende de un conjunto de factores, tales como el género, la clase y el momento sociohistórico que se considere. Cualquier categoría de edad, por ejemplo, la adultez, no puede ser definida de forma universal y ahistórica, en la medida en que se trata de una construcción sociocultural" (ver entrevista completa).

El debate sobre la baja en la edad de imputabilidad penal en Argentina no es nuevo. El último intento viene impulsado por el Gobierno nacional, desde el Ministerio de Justicia, que propone que la edad mínima de responsabilidad legal pase de los 16 a los 14 años.

Cuba y Argentina mantienen el mismo límite, mientras que en unos seis países de América latina y el Caribe es de 14 años. Entre ellos, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú o Venezuela.

En otros como Uruguay, Guatemala o República Dominicana, esa edad es de 13 años.

Y en territorios como México o Ecuador, la edad de responsabilidad penal es 12 años. Incluso se pueden encontrar casos en los que esa frontera etaria es aun menor.

Ahora bien: lo que suele omitirse del debate en Argentina es que en casi todos esos casos el régimen penal juvenil no incluye condenas de prisión, sino sanciones socioeducativas en el "peor" de los casos, ya que se trata de que la pronta entrada de un joven al sistema sirva para una intervención temprana, que ayude a prevenir conductas futuras.

Curiosamente, la discusión suele limitarse a cárcel sí o cárcel no.

Según el monitoreo de noticias sobre infancia y adolescencia en Argentina (2022), de Unicef y de la Defensoría del Público de la Nación,

Uno de los debates tiene que ver con cuándo alguien ya es capaz de asumir responsabilidad por sus actos.

los ejes temáticos más recurrentes en torno a infancias y a adolescencias tienen que ver con hechos violentos (21,69%) y de inseguridad (20,32%). Así, "niñas, niños y adolescentes aparecen representados como víctimas y generadores de diferentes tipos de violencias, y/o como productores de riesgo para sí mismos o terceros".

Sin embargo, el porcentaje de infracciones a la ley cometidas por ellos es infima: según la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (Senaf) y Unicef Argentina, "la mayoría de los conflictos con la ley por parte de adolescentes son por delitos contra la propiedad (56%) y no delitos contra las personas (homicidios, que no llegan al 7%)".

Un ejemplo: según estadísticas del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, de las 865,676 investigaciones iniciadas en 2021 solo 18.503 correspondieron a investigaciones que involucraban a una persona menor de edad; es decir, apenas el 2.13% del total.



### Adultez, el debate

Más datos: en 2023 hubo 1.767 chicos que tuvieron al menos una causa penal iniciada en juzgados de menores en Caba (en total, se registraron 2.197 causas, que es la cifra utilizada como argumento para impulsar el actual proyecto oficial de reforma). De esas causas, 35 fueron por delitos contra las personas. De esas, 14 corresponden a homicidios, cinco de los cuales se consumaron.

Cabe preguntarse cuán relevante y trascendente es, al menos desde la estadística, este tipo de debate y todo lo que implica una reforma de este tipo.

#### Temas de responsabilidad y de madurez

Una de las preguntas centrales alrededor de la eventual baja en la edad de imputabilidad es cuán responsable de sus actos es alguien de 14 años. Como advierten las especialistas, no se puede hablar de una edad cronológica exacta.

"¿Un niño de 14 años es imputable porque tiene capacidad de razonar? Piaget diría que no. Sin embargo, ahora sabemos que hay personas que delinquen, que tienen desde pequeñas un aprendizaje en la calle, y naturalizado el delito, mucho más tempranamente que otras personas. Y hay quienes tienen 60 y no son emocional o socialmente para ser

consideradas personas con capacidad de actuar adultamente", explica Cecilia Schwartz Baruj.

"Por eso, no hay una edad cronológica que delimite la capacidad de razonar y de ser responsable de los actos que se cometen. Tiene que ver con las características de personalidad y con evaluaciones puntuales a cada sujeto, hechas por expertos en el área, para poder discriminar si alguien tiene conciencia de sus actos. No depende de la edad, sino de las características individuales del sujeto", señala la psicóloga.

En ese sentido, agrega Andrea Bonvillani: "Con particularidades singulares, las características del pensamiento a esa edad no son especialmente congruentes con el desarrollo de procesos de abstracción, que requiere la toma de conciencia de determinados actos. De todos modos, estas discusiones se tornan abstractas en la medida en que, de acuerdo con mi perspectiva, este tipo de propuestas responden más a los discursos de la mano dura que buscan por todos los medios profundizar el poder punitivo del Estado que a solucionar seriamente un problema".

Como se ve, la complejidad del debate es mucho mayor de la que puede darse en un panel televisivo. adultos porque nunca maduraron La pregunta clave es si realmente vale la pena hacerlo.

ENTREVISTA. Plantea la complejidad para determinar cualquier etapa, reflexiona sobre la importancia del contexto social y sobre los discursos tras iniciativas como la baja en la edad de imputabilidad.

## **Andrea Bonvillani**

# "Ninguna categoría de edad, como la adultez, puede ser definida de forma universal y ahistórica"

ndrea Bonvillani es investigadora del Conicet en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Córdoba). Allí también se desempeña como profesora titular, y es una de las referentes académicas más destacadas en trabajos sobre infancias, adolescencia y juventudes en relación con los contextos sociales y políticos.

#### -¿Cuándo podemos decir que una persona va es adulta?

-Depende de un conjunto de factores, tales como el género, la clase y el momento sociohistórico que se considere. Ninguna categoría de edad, como por ejemplo, la adultez, puede ser definida de forma universal y ahistórica, en la medida en que se trata de una construcción sociocultural. En un sentido propositivo, podría decirse que se accede a la adultez una vez que se han logrado un conjunto de tareas, tales como la independencia económica, definir un propósito vital y, en algunos casos, un proyecto erótico. El alcance de cada una de ellas está fuertemente condicionado por el acceso a determinados recursos materiales y simbólicos, los cuales dependen a su vez de la posición que se ocupe en la sociedad. Por ejemplo, podemos preguntarnos acerca de las posibilidades que tienen las personas jóvenes de sectores populares dadas las dificultades para acceder a un empleo, teniendo en cuenta los niveles de pobreza creciente que sufren especialmente esos grupos sociales en la Argentina contemporánea. Los deseos que modelan estos proyectos vitales, aunque parezca extraño, también están condicionados por las condiciones materiales de vida. Por eso, para esos sectores poblacionales, también el "soñar" con un futuro puede ser un lujo inalcanzable.

-¿Cómo cambió la edad de entrada a la adultez en las últimas décadas? ¿Por qué?

-En términos muy generales, pue-

de decirse que en las últimas décadas se han producido fuertes transformaciones en los horizontes de valores e ideales, lo que ha repercutido en las metas socialmente valoradas. Sin embargo, esto debe matizarse de acuerdo con coordenadas de clase, género, etnia y sus respectivos entrecruzamientos. Por ejemplo, si en décadas pasadas las clases medias ilustradas argentinas soñaban con legar a sus hijas e hijos el acceso a credenciales que les facilitaran un empleo estable, en la actualidad esos deseos parecen haber sufrido transformaciones, no solo en el plano subjetivo, sino también debido a la precarización económica creciente. Probablemente, gran parte de esas aspiraciones de ascenso social vía el estudio y el empleo hayan perdido su carácter de exigencia indubitable para la realización personal. Lo mismo podría decirse en torno al mandato de la maternidad como locus (lugar) de consagración del "ser femenino". Ni qué hablar de los proyectos colectivos que forjaron gran parte de los posicionamientos juveniles en épocas pasadas, cuando asistimos al endiosamiento de las salidas individuales como columna vertebral de proyectos tanto políticos como vitales.

#### -¿Es lógico ser responsable penal a edades cada vez más tempranas, siendo que la adultez llega cada vez más tarde?

-No podría afirmar categóricamente que la adultez llega cada vez más tarde. En coherencia con lo anterior, no podría establecer un paráme-

Estas discusiones, este tipo de iniciativas legislativas, no responden a datos sustantivos que revelen un problema real referido al delito.

tro universal para esta respuesta. Es posible que aplique a las personas de clases medias o acomodadas que pueden darse el lujo de gozar de ciertos privilegios, como la moratoria social, para desarrollar sus aspiraciones y deseos. Mientras que las personas que necesitan sobrevivir en condiciones paupérrimas no pueden aspirar a mucho más que a procurarse lo básico y, en consecuencia, confrontarse con las exigencias de la responsabilidad de manera tal vez más temprana que las personas con otras realidades sociales.

#### -¿Se puede saber si alguien de 14 años que comete un delito tiene conciencia de sus actos?

-Diría que, aunque con particularidades singulares, las características del pensamiento a esa edad no son especialmente congruentes con el desarrollo de procesos de abstracción, que requiere la toma de conciencia de determinados actos. De todos modos, quisiera señalar que estas discusiones se tornan abstractas en la medida en que, de acuerdo con mi perspectiva, este tipo de propuestas responden más a los discursos de la mano dura que buscan por todos los medios profundizar el poder punitivo del Estado que a solucionar seriamente un problema. De hecho, está comprobado que este tipo de iniciativas legislativas no responden a datos sustantivos que revelen un problema real referido al delito, ya que la participación de "menores" de edad en delitos graves -como por ejemplo, asesinatos- es estadísticamente insignificante en Argentina. Una reflexión que considero fundamental es: ¿por qué estamos como sociedad más dispuestos a examinar las formas de sancionar posibles hechos de violencia cometidos por adolescentes y jóvenes y no a considerar los procesos de violencia sistemáticos a los que los somete un Estado que los abandona a la pobreza o amenaza su integridad psicológica o su vida con el gatillo fácil?



I CULTURA LaVoz

### Literatura

ENTREVISTA. La escritora habla de su nueva novela, en la que la protagonista se dedica varios meses a cuidar a una mascota y tener tiempo para pensar en su vida y las de los demás.

# Mariana Sández

# "Me gusta la literatura que juega consigo misma"

**Ernestina Godoy** 

Especial

comienzo de la propia vida, de un vivir auténtico, puede demorarse. A Doro- thea Dodds, por ejemplo, se le ocurre que es momento de abandonar el orillo de las vidas ajenas para zambullirse en la suya a los 60 años. Esta es la búsqueda que emprende la protagonista de Una vida en miniatura (Impedimenta, 2024), la última novela de la escritora argentina Mariana Sández.

La muerte de un familiar obliga a Dorothea y a sus padres a viajar a Londres. Su prima los hospeda unos días y propone una idea casi adolescente: intercambiar roles. Dorothea se quedará unos meses en Inglaterra para tomar un desvío de una vida que de tan recta parece detenida. Su prima la reemplazará en su trabajo como secretaria personal del famosísimo pintor Robert Dodds, padre de Dorothea.

El azar le da a la protagonista la oportunidad de dedicar esos meses de caducidad indefinida al pet sitting. Con digresiones sobre su extinta relación amorosa en la que fue amante, Dorothea narra sus viajes y las impresiones de las casas y las mascotas que cuida. Es una ocupación que le permite explorar otras vidas y, en el mismo movimiento, acercarse a la suya.

La intimidad que produce la narración en primera persona refuerza el tono delicado y contenido de la novela, en contraste con el nombre de la protagonista que anticipa una trascendencia que nunca llega. Tono, nombre y personalidad forman una unidad de referencia mutua.

Se insinúa, así, la forma en que Dorothea llega hasta la autora: "Vino muy vinculado el nombre a la persotiempo me lleva buscar. El personaje lo pensé hace unos 12 años, pero me puse realmente a escribirla en la forma que tiene hoy a los dos o tres. Mientras escribía otros libros, cada tanto me ponía a buscar la voz de Dorothea. Por lo general, es lo que me aparece más al final", explica la autora.

#### Rebeldía gris

El trabajo de Dorothea como secretaria de su padre es afín a otras tareas impuestas por la lógica familiar, como contener a su madre y ser el único eslabón con su hermano mellizo, que desde hace décadas deambula por ciudades imprecisas del mundo.

Durante su estancia en casas prestadas, organiza el material para escribir la biografía de su padre. La ironía no se le escapa: se reconoce como una mujer sin biografia que escribe la biografía de alguien importantísimo para ella y para el arte. La narración de Dorothea, una suerte de brevísima autobiografía, hace de Una vida en miniatura un juego metaliterario con el género biográfico.

#### -¿En qué momento del proceso de escritura decidiste hacer esa maniobra con el género?

-Creo que lo que me dio la pauta de ese elemento de la biografía fue cuando leí de Ricardo Piglia, en El último lector, unos pasajes sobre Franz Kafka y su relación con Felice Bauer. Dice que aunque Kafka estaba enamorado de ella y la veía como su prometida, la realidad es que también ella era para él la mujer máquina de copiar, la mujer copista. Ella era la que le leía los manuscritos, se los corregia, le hacia devoluciones, era toda una editora para Kafka, Entonces él dice que Felice es la mujer atada a los manuscritos. Y eso me vino a completar la idea del personaje de nalidad y a la imagen que tenía de Dorothea y del vínculo que tiene con ella. La voz siempre es lo que más | el padre. Sentí que eso, de alguna





Una vida en miniatura

Mariana Sández Impendimenta 192 páginas

manera, es lo que hacía también Dorothea con él.

La decisión de tomar un desvío, de hacer del pet sitting una forma de "intuir la realidad de siempre desde una rendija distinta", causa el esperado estupor en el padre. Ese acontecimiento radical y mínimo convierte a Dorothea en una versión femenina de Bartleby, que en su "preferiría no hacerlo" lleva a cabo la titánica tarea de resistir en su deseo.

FOTOGRAFÍA ALEJANDRO GUYOT, PRENSA RANDOM HOUSE

El célebre personaje de Herman Melville encabeza la lista de figuras que para Sández cimentaron su forma de entender y hacer literatura. Son personajes que invocan cierta idea del fracaso, como ya supo explorar en su novela anterior Una casa Ilena de gente (Impedimenta, 2022). "Eso viene de toda una literatura que a mí siempre me fascinó, que un poco viene por el lado del existencialismo, el absurdo, de otros autores como Vila-Matas, el Wakefield de Hawthorne, el Akaki Akákievich Bashmachkin en El capote de Gogol, algunos personajes de Robert Walser. Es una literatura que tiene en el eje personajes que a veces parecen inútiles, a veces abatidos o grises, y que, sin embargo, uno se enamora de ellos", agrega.

#### El adentro y el afuera

Mientras Dorothea recorre los contornos de su vida, Inglaterra se convierte en un territorio fértil en personajes y en paisajes que son algo más

que distracciones y encuentros fortuitos.

-El siglo XIX está muy presente en la novela, en referencias e insinuaciones, y a la vez tu formación académica estuvo marcada por el estudio de la literatura inglesa. ¿Cómo ves ese puente entre tu formación y tu oficio como escritora?

 En otra época hubiera pensado que era un peso, como dice mucha gente, que lo académico puede ser un peso y un obstáculo para escribir. Muchas veces te dicen: "Si querés ser escritor, no sigas Letras"; es como una cosa que ya está establecida. A mí me fascinó la carrera y ahora, a posteriori, no creo que la carrera impida realmente escribir. Por lo menos en mi caso, como me gusta mucho la metaliteratura, la literatura que juega consigo misma, y los autores que me gusta leer son esos, para escribir me sirve todo ese bagaje, porque me permite jugar más con los pliegues de las historias, meter personajes ya existentes, poner citas, jugar con la literatura misma dentro de lo que escribo. Entonces, a mí me vino bien todo ese recorrido. Pero entiendo que hay gente a la que puede dificultarle.

-A la vez, hay en la novela una referencia continua a la cultura popular. Los Beatles son la referencia más clara, pero también hay una canción que surge de la novela y que está hecha por uno de los personajes. ¿Cómo surgió esa idea?

-Justo está muy conectada con la otra pregunta, porque así como me encanta la metaliteratura, esto tiene que ver con ese tipo de juegos. Sabía que eso tiene un nombre, cuando vinculás elementos de dentro de la ficción con el afuera de la ficción, y se llama "metalepsis". Se me ocurrió usar a Mariano y a su pareja como personajes de la novela porque es un amigo argentino, pero con familia en Liverpool, que vivió mucho en Liverpool. Y una vez que ya estaban como personajes, como él es músico y le gustan mucho Los Beatles, le pregunté si no quería hacer los temas, y me dijo que si. Entonces me gustaba esa sensación de en la diégesis fuera de la diégesis, que no sepas entre ficción v realidad cuál es cuál o cómo se complementan.

-El gran salto de Dorothea es irse al extranjero, y vos hace tiempo que residís en España. ¿Considerás que hay algo de tu carácter de extranjera que permitió elaborar ese aspecto en el personaje?

-La verdad es que cuando la empecé a escribir, no. Pero después me di cuenta de que, excepto en los cuentos, en mis dos novelas va existentes y la que estoy trabajando ahora está el tema de la migración. Y la primera, Una casa llena de gente, la había escrito estando en Argentina, o sea, no tenía idea de irme. Con lo cual, me parece que es un tema recurrente en mí, tal vez porque hubo años en que estudié afuera y coqueteé con la idea de vivir afuera, y después siempre me volví. Pero siempre tengo la fantasía de vivir en muchos lados y tal vez si influye en los personajes, en esos desplazamientos.

### Reseñas

#### **Novedades**

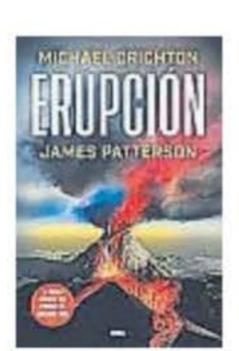

#### "Erupción", de Michael Crichton

El creado r de "Jurassic Park" y de "Westworld" dejó incompleta esta novela al morir. James Patterson se tomó el trabajo de culminarla. En la isla de Hawái, dos amenazas se ciernen.



#### "Voces en la noche", de Isidoro Blaisten

En 2004, el mismo año de su muerte, se publicó este libro, la única novela de Blaisten, que ahora la editorial Hugo Benjamin reeditó, como ya lo hizo el año pasado con el libro "La felicidad".

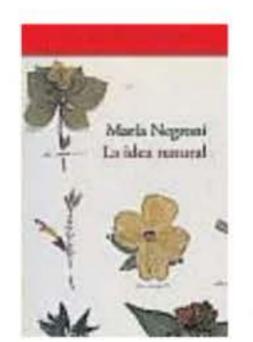

#### La idea natural, de María Negroni

Negroni se propone rastrear aquí las representaciones de la naturaleza en las que la unión de lo visible con lo enunciable hace sentido, desde los griegos hasta el Renacimiento y la Enciclopedia.

## Poesía

# Gualichos poéticos para traer a Gabo Ferro

#### Demian Orosz

dorosz@lavozdelinterior.com.ar

a guitarra le molestaba, contó alguna vez Gabo Ferro (1965-2020) en una entrevista. La de la concebia como un instru
de la concebia como un instrucción como un in mento de cultura, de protección, del cual buscaba desvestirse para que apareciera en toda su crudeza el cuerpo, un documento de barbarie. una invección de naturaleza. Cantaba, y cuando tocaba, pasaba de acariciar las cuerdas y meter las notas justas a meterle unos chirlos a la caja, pellizcaba el mástil, le sacaba la lengua al clavijero. La guitarra terminaba magullada.

En esa actitud, que no era para nada la del rock star que rompe el instrumento en un alarde de violencia sobreactuada, quizás haya anidado también otro deseo del cantautor: correr la música, sacársela de encima, para despejarle el paso a la poesia. Como si dijera: "Escuchen, esto es una voz, sin adornos".

Además de grabar 16 discos, trabajar en el campo de la performance y la ópera, Gabo Ferro fue un artista de libros, y publicó varios. Casi como un testimonio de su imantación con la literatura, que empezó a escribir de joven, como una ordalía, en verdad, de la cual el gran Gabo resurge como inocente y culpable de poesía, vuelve su Recetario panorámico elemental fantástico y neumático.

El libro, reeditado por Costurera carpintero, al cuidado de Celia Coido, tiene la estructura y juega con las formas estrictas de un libro de recetas, cuyo eco más evidente podría ser El Libro de Doña Petrona, una Biblia de la gastronomía argentina, aunque el mapa de referencias se abre a medidas, ingredientes y procedimientos de Oriente. Se abre, sobre todo, a una fantasía alucinada. Cercana y extravagante. Campera, bien de esta tierra, física v filosófica.

En escena, Gabo Ferro ejercía la voz huracanada, la respiración que

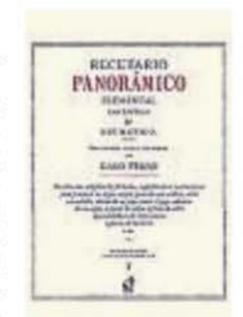

#### Recetario panorámico general y neumático

Gabo Ferro Editorial Costurera Carpintero 202 páginas \$19,800

raspaba la melodía, el susurro, el gruñido o el trino que bajaba suavizado desde el falsete hasta dormirse sobre un acorde. Había (hay) prodigios técnicos y hazañas vocales en las que el trovador elegía no permanecer más que un instante para que la canción admitiera un desacomodo, un tajo. Así en la canción como en la poesía.

Pero aquí hay algo más. Algo que se suelta de la música para hacer cosas con palabras, para afectar los cuerpos sin la guitarra y sin muletas armónicas.

Plenamente inscripto en un trabajo de desfiguración, de degeneración de los géneros obligatorios de varón y mujer, como ya se podía escuchar en su primer disco solista, Canciones que un hombre no debería cantar (2005), el Recetario panorámico elemental fantástico y neumático se mete en la cocina, en cosas de mujeres. Les saca la lengua a los géneros y destila un aire para brujas. Es un libro de recetas, de poesía, de historia, de política, de raza, de pócimas, de gualichos. Puro Gabo. Puro encantamiento.

## Novela

# Una vida entera bajo el agua

#### Rogelio Demarchi

Especial

n la historia del deporte chileno, una de las páginas más destacadas es la obtención del campeonato mundial de caza submarina en 1971, en Iquique, gracias a la extraordinaria actuación de Raúl Choque, que, a punto de cumplir 29 años, ganó en la categoría individual y en la competencia por equipos logró una diferencia sustantiva a favor de su país. Choque fue elegido el deportista del año.

Eran los tiempos de la Unidad Popular y de Salvador Allende, pero pronto llegarían los tiempos de la dictadura y el terrorismo de Estado de Augusto Pinochet. El contexto político importa por dos motivos: por un lado, porque los militares lo trataron como si fuera un allendista de nota; por otro, porque con los años llegaría a decirse que Choque, en una de sus tantas inmersiones en el mar se encontró con el horroroso cuadro de los cadáveres de desaparecidos.

La tercera novela del escritor y periodista Diego Zúñiga, nacido en Iquique, casualmente, en 1987, es Tierra de campeones, una atrapante versión ficcional de la vida de Choque. Podríamos decir, a la usanza del cine, que es una novela basada en hechos reales, pero no es una novela biográfica.

Aquí el campeón es el Chungungo Martínez. El chungungo es una especie marina de nutria que habita en las costas del Pacífico. Y Martinez, cuando niño, en el rio Loa, a la altura de Calama, "en medio de las truchas y de aquellas aguas que se volvían más intensas en febrero", sabía divertirse con sus amigos jugando a ver quién resistía más tiempo bajo el agua.

Uno de esos amigos nos contará su historia. Nos dirá que, poco después de aquel verano, Martínez conoció el mar en una caleta de pescadores y mo, un idioma, un tiempo" que le lle-

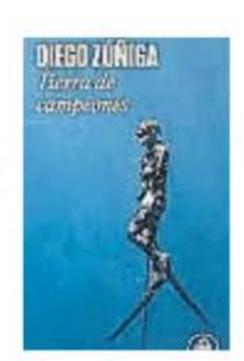

#### Tierra de campeones Diego Zúñiga

Editorial Random House 272 páginas 2024 \$22,399

vó años descifrar y en los que el apodo reemplazó para siempre su nombre. Y como no volvió a Calama, el narrador, para seguir adelante con su relato, nos planteará "una elucubración, un balbuceo, un intento por reconstruir una historia que no vivimos, pero de la que nunca dejamos de sentirnos parte".

Con esa economía de recursos narrativos, Zúñiga obtiene resultados asombrosos. Ya lo demostró en Camanchaca (2009), su primera novela, donde el relato avanza sobre la base del fragmento y la digresión, lo que permite acumular versiones sobre un mismo hecho; y repitió el mecanismo, con variaciones, en Racimo (2013), para poner en crisis las innumerables versiones que se tejieron sobre la desaparición de una docena de preadolescentes en una ciudad de Iquique en los años 90.

Por todo ello, Granta no se equivocó cuando, en 2021, lo mencionó entre los mejores 25 narradores jóvenes en español. Tierra de campeoaceptó el desafío de las olas, "un rit- nes es una excepcional novela que ratifica ese juicio.

8 | DOMINGO 28 DE | CULTURA La Voz

### **Vuelo nocturno**

**ACTIVIDAD.** Ana María Shua, Alejandro Zambra, Pedro Mairal y otros se sumergirán en el universo literario del autor, quien atraviesa problemas de salud. Lo que se recaude será para ayudarlo.

# **Seminario.** Un viaje a los mundos imaginarios de Elvio Gandolfo

Demian Orosz dorosz@lavozdelinterior.com.ar

scritor de tiempo completo y de caminos originales, lector afiebrado y exquisito (de los que defienden el arte de revolear un libro, si fuera necesario), senséi y camarada de principiantes en la tarea de hacer cosas con palabras, ya se trate de literatura o de periodismo, Elvio Gandolfo es un vórtice de energías que se han desparramado en muchas direcciones. Ha influido en obras y en personas, dando una mano, ayudando a que circulara el trabajo de los otros.

Narrador, poeta, crítico literario,

Narrador, poeta, crítico literario, ensayista, traductor, imprentero, Gandolfo también fue un animal de redacciones, en la época de oro de las viejas madrigueras dedicadas a la cultura.

Trabajó muchos años como editor del suplemento cultural del diario El País de Montevideo, escribía su "Polvo de Estrellas" en la ochentosa El Péndulo, y dejó páginas inolvidables en notas y en la sección "Dos margaritas" de la revista La mujer de mi vida.

Gandolfo es un autor polifacético y un agente cultural muy generoso. También ha sido una figura clave a la hora de tender puentes entre ambas orillas del Plata, y entre generaciones.

Radicado en Montevideo, tras décadas de triangular entre Rosario, Buenos Aires y la capital del Uruguay (su libro **Ómnibus** retiene esas derivas), el año pasado debió ser intervenido por diversas dolencias que lo alejaron de la posibilidad de la lectura y de la escritura, sus pasiones.

Diversas figuras del campo cultural se organizaron en ese momento para ayudar económicamente al escritor de 76 años, con una campaña de colaboraciones.

Actualmente, su estado de salud es delicado. Y otra vez se activaron las ganas de acercarle ayuda. Será a tra-



ELVIO GANDOLFO. El autor está atravesando un momento difícil, por lo que sus colegas decidieron apoyarlo con este seminario.

vés de un seminario virtual sobre su obra. La coalición argentina-uruguaya-chilena a cargo (que da una pauta de la dimensión latinoamericana de su trabajo) está formada por Ana María Shua, Alejandro Zambra, Damián González Bertolino y Pedro Mairal. La idea es que vuelva algo de lo que dio el autor de **Boomerang**  (1993). Todo lo que se recaude irá para colaborar en los gastos de su tratamiento y su cuidado.

El taller de la argentina Ana María Shua hará foco en la novela **Dos mujeres**. El uruguayo Damián González Bertolino se meterá en el cuento "El momento del impacto".

Por su parte, el consagrado autor

chileno Alejandro Zambra se sumergirá en **The Book of Writers**, libro de Gandolfo publicado en 2010 por el sello local Caballo Negro (algunos textos se recogieron luego en la colección **Vivir en la salina**, que salió por la misma editorial en 2016).

Pedro Mairal llevará a cabo un recorrido por la antología poética Tengo ganas de risas Raquel.

#### Hablemos de Elvio

"Le estamos dando una mano a Elvio para solventar algunos gastos. Nos pareció que el seminario era una buena manera, además del tema de juntar fondos, de hablar de su obra", cuenta Mairal, escritor argentino radicado en Montevideo, quien fue el motor de esta movida solidaria junto con Laura Gandolfo, hija del autor.

Su taller virtual estará destinado a la obra poética. "Me interesa la poesía de Elvio porque tiene un tono como medio despreocupado, alejado de lo solemne. Parece estar contando algo de un modo bastante coloquial, pequeñas situaciones sobre las relaciones humanas y las situaciones urbanas", agrega.

Otro rasgo que destaca es el humor de Gandolfo, una enorme curiosidad y una atención siempre dispuesta a leer y a escribir sobre los libros de chicos y chicas jóvenes. "Es raro que autores de más de 70 años lo hagan", destaca.

"Coincido en que es un autor a contracorriente –añade Mairal–. Porque es alguien interesado en géneros que la literatura más académica desdeña, como la ciencia ficción o el policial. Elvio no subestima esos géneros. Sabe mucho también de historietas, de ilustración. Sabe de cosas que exceden esa especie de circuito cerrado de la literatura prestigiosa. Salta por arriba de eso".

#### Seminario

Los encuentros serán los sábados 10, 17, 24 y 31 de agosto, de 11 a 12.30, por la plataforma Zoom. Las inscripciones se realizan a través de la página www.nauexperiencias.com. Consultas al e-mail nau@nauexperiencias.com o al WhatsApp: +598 92180975.

#### MUESTRA

#### Sigue "El infinito", de Pablo Bernasconi

La muestra "El infinito", de Pablo Bernasconi, que inauguró en vacaciones de invierno, sigue hasta el 26 de agosto, en el Centro Cultural de la UNC (Obispo Trejo 314).

"El infinito" se asoma los abismos de la ciencia, la filosofía y la poesía, con una propuesta para todas las edades. Hay juegos ópticos, artefactos que contienen enigmas filosóficos, objetos sobre nociones científicas, ilustraciones

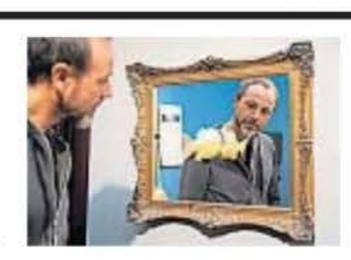

y poesías. Es una propuesta interactiva del artista dedicada a las ideas y la experiencia de lo infinito. Las entradas cuestan \$ 5 mil. Se pueden adquirir en el lugar o a través del sitio de Edén Entradas. Con tarjeta Club La Voz, beneficio de 2x1 en entradas.

#### ARTE

#### La UCC inaugura la muestra "Expoarte 2024"

La Universidad Católica de Córdoba inaugura la edición 2024 de Expoarte, la muestra que organiza junto con su Facultad de Arquitectura, con pinturas, esculturas, fotografías y objetos de diseño.

Se inaugurará el lunes 5 de agosto, a las 20, en el nuevo Espacio "P. Osvaldo Pol S.J." de la Biblioteca del Campus de la UCC (Av. Armada Argentina 3555). Y se podrá visitar de lunes a viernes, de 10 a

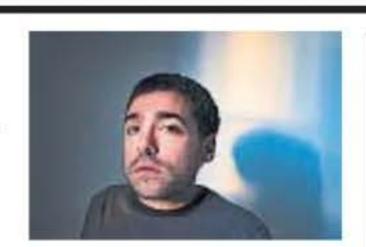

18, hasta el 23 de agosto. El mismo 5 de agosto, antes de la apertura, desde las 18, el artista Elian Chali (foto) brindará una conferencia sobre su obra y el arte en general. Todas las actividades, con entrada libre y gratuita. Más información en el sitio ucc.edu.ar.

#### **ACTIVIDADES**

#### "Tejiendo infancias", en el teatro Real

Hoy, como todos domingos, de 11 a 16, con entrada libre y gratuita para todo público, el hall del teatro Real (San Jerónimo 66) se transforma en un espacio participativo para los más chicos: el ciclo "Tejiendo infancias".

Presenta espectáculos musicales y espacios y rincones ornamentados para las infancias; actividades que incluyen telas, objetos, juguetes y tejidos; entre otras ideas creativas y artísticas.

# voy de viaje



TESTIGO. El casco del museo de la industria emerge majestuoso en el territorio tucumano y, mediante objetos, recupera una historia esencial para conocer la identidad de la zona.



DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 VOY DE VIAJE LaVoz

## **Argentina**

**LEGADO.** Un recorrido inusual que invita a descubrir la identidad de este territorio a través de una propuesta que combina historia, cultura e industria.

# Norte Argentino. La Ruta del Azúcar, en Tucumán

Romina Musso

ucumán, ubicada en el corazón del noroeste argentino y conocida cariñosamente como el Jardín de la República, es la fusión perfecta entre naturaleza y cultura. Sus majestuosos cerros, verdes valles y su rica herencia histórica cautivan tanto a los amantes de la aventura como a los apasionados de la historia. Esta pequeña provincia ofrece múltiples experiencias turísticas que invitan a explorar su diversidad natural y patrimonial. Entre estas, destacan la Ruta del Vino, la Ruta de los Artesanos y la Ruta de la Fe, cada una revelando características únicas de la identidad tucumana. Ahora, sumando a estas experiencias, se presenta una nueva propuesta que promete impresionar a los visitantes: la Ruta del Azúcar.

Tucumán es sinónimo de caña de azúcar. Desde tiempos coloniales, la industria azucarera ha sido un pilar fundamental en la economía de la provincia, dejando una huella indeleble en su cultura. Este paseo ofrece un recorrido fascinante que nos transporta desde los inicios artesanales de este dulce producto hasta su actual industrialización, permitiendo a los visitantes conocer de cerca el proceso productivo de la caña de azúcar en la región.

El recorrido por la Ruta del Azúcar, propuesta autoguiada del Ente Tucumán Turismo, incluye cinco paradas principales que revelan diferentes aspectos de la historia y la producción azucarera. A continuación, te contamos cuáles son:

#### 1. Museo de la Industria Azucarera Casa del Obispo Colombres: El Nacimiento de la Industria Azucarera

La primera parada es en el corazón de la capital, en el Parque 9 de Julio. donde se encuentra el Museo de la Industria Azucarera, también conocido como la Casa del Obispo Colombres. Esta casa quinta, construida a principios del siglo XIX, fue el hogar del ilustre Obispo José Eusebio Colombres, figura fundamental en la fundación de la industria azucarera en Tucumán. En sus salas, los visitantes pueden apreciar una rica colección de mobiliario y pertenencias del obispo, además de aprender sobre los primeros pasos de la producción azucarera en la provincia. En el hermoso patio, se exhiben el primer trapiche

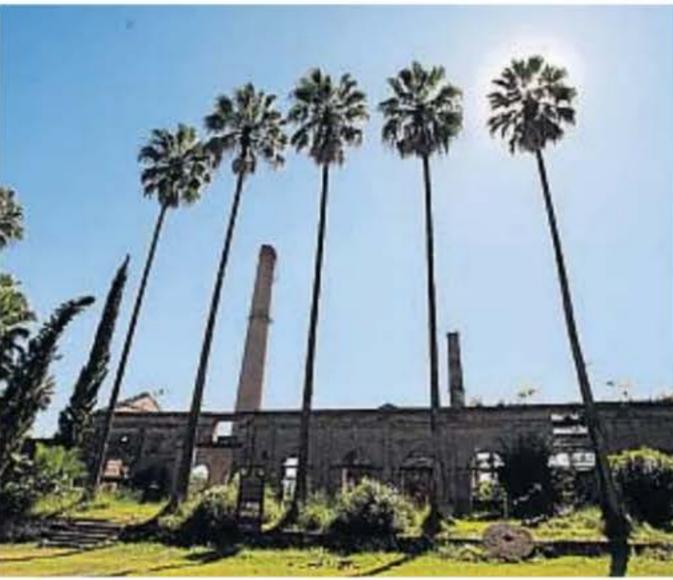

EXINGENIO LASTENIA. Operó durante más de 100 años y es testigo esencial de la historia azucarera de Tucumán.

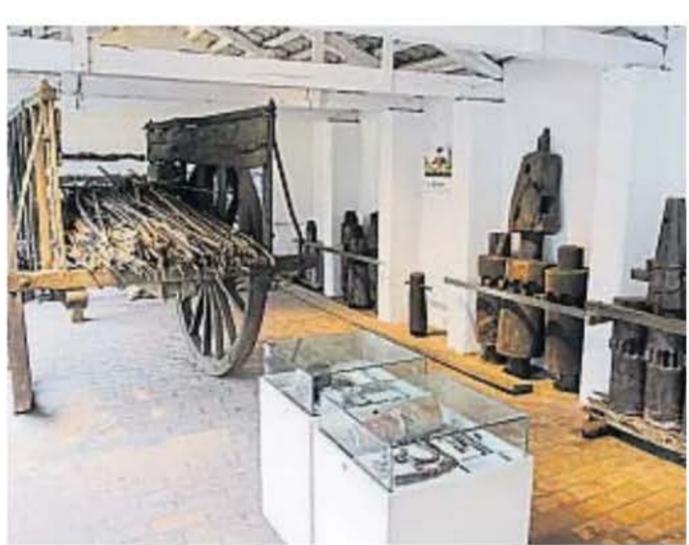

OBJETOS. El museo de la industria, también conocido como "la casa de Colombres".



de madera de la provincia, una bom- MURALES. En la ruta, en las calles, el arte urbano da cuenta de la historia.

ba de vacío y diversas maquinarias antiguas, testigos mudos de una era pasada. Este sitio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1941.

Visitas guiadas gratuitas de martes a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 18.30. Los sábados y domingos se puede recorrer de 9 a 13.30 y de 14.30 a 18.30.

#### 2. Ingenio La Florida: La Pujanza de la Industria Actual

El siguiente punto en el recorrido es el Ingenio La Florida, fundado en 1894 por la Familia García. Este ingenio, uno de los pioneros de la industrialización azucarera, es hoy un emblema de Tucumán. Su edificio de estilo inglés y su histórico chalet han sido testigos de innumerables visitas importantes. Aunque enfrentó un cierre temporal durante la dictadura de Onganía en 1966, el ingenio resurgió y actualmente es administrado por la Compañía Azucarera Los Balcanes. Con más de 23 mil hectáreas de cañaverales, la empresa produce azúcar, bioetanol y energía eléctrica de manera sustentable. Las cifras son impactantes: más de 3.300 millones de kilos de caña molidos al año y más de 230 mil toneladas de azúcar producidas anualmente.

Visitas guiadas gratuitas desde junio hasta septiembre los días martes y viernes de 9 a 12. Para reservas se debe llamar a los números 4922177 o 4922272 o bien comunicarse vía WhatsApp al 3815431488.

#### 3. Exingenio Lastenia: Vestigios de una Historia Centenaria

El exingenio Lastenia, que operó durante más de cien años, ofrece una vista única a través del tiempo con sus más de 30 estructuras en ruinas. chimeneas y túneles que se extienden a lo largo de 11 hectáreas. Paneles interpretativos distribuidos por el predio cuentan la historia de este antiguo ingenio y de la localidad que lleva su nombre, permitiendo a los visitantes imaginar la vida y la labor en los días de apogeo de la industria.

Visitas guiadas gratuitas los días 19 y 23 de julio de 10 a 16.

#### 4. Exingenio San Pablo: Un Complejo Azucarero Convertido en Universidad

Con un pasado glorioso que se remonta a las semillas plantadas por Jean Nougués en 1832, el exingenio San Pablo es otro punto destacado de la ruta. Este sitio, que alberga un jardín botánico diseñado por Carlos Thays, una capilla y el antiguo chalet de la actividad con su actual familia fundadora, ha sido testigo de

visitas ilustres como las de Theodore Roosevelt v Domingo Faustino Sarmiento. Desde 2007, este histórico ingenio es sede de la Universidad San Pablo Tucumán, la primera universidad privada laica del noroeste argen-

Visitas guiadas gratuitas de lunes a viemes de 10 a 17.

#### 5. Ruinas de San José de Lules:

Los Jesuitas y el Origen del Azúcar en Tucuman

El recorrido culmina en las Ruinas de San José de Lules, donde los jesuitas, precursores en la introducción de la caña de azúcar, establecieron el primer trapiche tirado por mulas en la provincia. Tras su expulsión en 1767, la industria azucarera se extinguió hasta ser revivida por el Obispo Colombres.

Visitas guiadas gratuitas de lunes a domingo de 8.30 a 13. Los martes y jueves también se pueden recorrer de 15 a 18. Por información, llamar al 4816130 o al 3814011547.

Este recorrido no solo permite conocer los lugares emblemáticos de la producción azucarera en Tucumán, sino que también ofrece una mirada profunda a la historia y el esfuerzo detrás de cada paquete de azúcar que encontramos en las góndolas.



LA FLORIDA. Uno de los ingenios más pujantes de la industria actual.

Ventajas. Este paseo permite atravesar el umbral del tiempo y comparar los inicios de esta industrialización.

VOY DE VIAJE | DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024

### Córdoba

**EXPERIENCIA.** En Villa General Belgrano, se elabora un espumante con el método tradicional y la champañera se puede visitar para aprender sobre los misterios de la compleja elaboración.

# Calamuchita. Burbujas en las Sierras para visitar

Javier Ferreyra

jferreyra@lavozdelinterior.com.ar

La historia del vino espumante, que solemos llamar champán, nació en la región de Champagne en Francia fruto de varias coincidencias históricas. Como muchas de las bebidas alcohólicas, los monjes eran especialistas en prepararlas. En esa zona el vino era particularmente ácido, por lo que para hacerlo tomable le empezaron a agregar azúcar. En los días de calor las botellas empezaban a reventar, porque el agregado de azúcar hacía que las levaduras se activaran y generaran una segunda fermentación dentro de la botella que las hacía explotar o saltar los tapones de madera y estopa. Las botellas que sobrevivían a los espasmos de esta segunda fermentación desarrollaban unas finas e inquietas burbujas que, al probarla, le hicieron declarar famosamente al abad Dom Pérignon "Estoy bebiendo estrellas".

Así nació en la abadía de Hautvilliers el famoso "champagne" que se convertirá con el tiempo en una bebida exclusiva y aristocrática, la preferida de Napoleón y la elegida por la nobleza. Tantos misterios tiene esta bebida que es difícil contar los secretos de la preparación. La mejor manera de comprender es ir a una champañera y ver los diferentes y complicados procesos que lleva hacer un espumante. Algo que no es imposible y se puede hacer en Cór-



CIERRE. La degustación es, sin lugar a dudas, el momento cumbre de la visita.

doba, a la entrada de Villa General Belgrano. En la ciudad sinónimo de cerveza se hace champán del bueno y con la posibilidad de hacer un recorrido divertido por el complejo y escuchar de los propios dueños el origen y nacimiento de Sineres, una bodega dedicada exclusivamente a elaborar espumantes y que recibió el premio al espumante revelación de Argentina por parte del reputado crítico inglés Tim Atkin.

#### Burbujas que no son cerveza

¿Espumante en las sierras? Puede preguntarse el turista que llega a Calamuchita. Y es que no es común hacer champán, y menos en las sierras. Y encima se puede visitar con la guía de Agustín Sommavilla y Andrea Fissore, la pareja propietaria de este provecto que nació de manera extraña, cómo sólo puede nacer la idea de hacer buen champán en las sierras. Ellos mismos reciben en la puerta y acompañan todo el trayecto por esta pequeña planta en la que se elaboran espumantes con el método artesanal. Agustín y Andrea se casaron y compartían el proyecto de cabañas Costa Verde sobre la ruta 5, rodeados de un campo que termina sobre la costa del lago Los Molinos. Agustín es ingeniero agrónomo y Andrea diseñadora de indumentaria, pero el gran sueño era instalarse en la finca en la que plantaron vides con el objetivo de hacer algo diferente. "Queremos hacer algo distinto, tener un margen de autenticidad, algo que sea de acá". En un via-

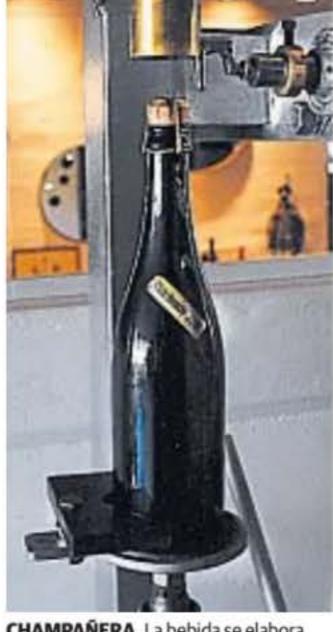

CHAMPAÑERA. La bebida se elabora con el método tradicional.

je a Mendoza, Agustín volvió con una gran y sorprendente noticia: "Vamos a hacer champán". Eso cuenta Andrea mientras se recorre la planta y se explican los diferentes procesos, el origen del nombre y todos los contratiempos que tuvieron que sortear para poder elaborar un buen espumante.

"Nos gustan los espumantes, pero queriamos elaborar con el método tradicional, artesanalmente". Hay tres tipos de burbujas posibles: el gasificado, en el que se le agrega anhidrido carbónico; el método charmat que es natural pero controlado en grandes tanques, y el método champenoise, que es el que ideó el abad Pérignon y que es el método que se usa buscando la mejor expresión y calidad.

#### El método tradicional botella por botella

En este último caso la fermentación se realiza en cada botella. Eso implica un gran trabajo artesanal, porque hay que dar vuelta cada botella todos los días durante al menos un año para que las lías (las levaduras muertas) intercambien sus aromas y sabores. Mientras explica el proceso, Andrea saca una botella de la estantería y muestra la botella a trasluz, en la que bailan las lías en el líquido aún turbio.

La parte complicada viene después, porque una vez producida la fermentación y depositadas las lías en el cuello de la botella, se congela el pico, se saca el tapón provisorio, se retiran los sólidos y se le agrega lo que se llama licor de expedición, que es una solución de azúcar y alcohol para darle el toque final y se coloca el tapón definitivo con la camisa de alambre. Todo se hace botella por botella en un trabajo artesanal en el que participa la familia y los amigos.

La cava es una maravilla para ver y sentir la cercanía de las botellas, el trabajo de las levaduras, la alquimia del vino transformado en esa bebida única en la que florecen burbujas finas e interminables tal como se hacía hace 400 años en Francia. La degustación en la misma planta se acompaña de diversos appetizer con productos de la zona que permiten apreciar las maravillas del espumante. "Queremos que la gente disfrute pero por sobre todo aprenda sobre el espumante, que es un mundo fascinante" dice Andrea.

Después del recorrido, hay que llevarse unas botellas para probar en casa y sentirse, como Dom Pérignon, bebiendo estrellas.

Reservas. Para visitas hay que escribir al mail: sineresespumante@gmail.com o llamar al Teléfono: +54 9 3515 31-4227. En vacaciones de invierno de miércoles a sábado, a las 17.



VIDES. En la tierra de la cerveza, este singular emprendimiento produce espumantes.



EMPRENDEDORES. Agustín y Andrea se propusieron hacer algo diferente con Sineres.

4 | DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024

VOY DE VIAJE

### Córdoba

VINO CALIENTE. En Despeñaderos será la tercera edición de este evento que rememora las tradiciones y el espíritu festivo de inmigrantes a través de la gastronomía, la música, la danza y la bebida estrella.

# Festival del Vin Brulé.

# Un viaje a Italia con los sentidos



cmansilla@lavozdelinterior.com.ar

El próximo domingo 4 de agosto se llevará a cabo la tercera edición del Festival del Vin Brulé en la localidad de Despeñaderos, ubicada a 50 km al sur de Córdoba capital, en el Valle de Paravachasca, y espera a locales y turistas para disfrutar de una jornada de danza, gastronomía y música.

Desde el año 2022 la localidad se sumó a la extensa grilla de festivales de la provincia con esta propuesta de turismo gastronómico en invierno, que conmemora las tradiciones de los inmigrantes italianos que llegaron a la localidad. Esta festividad recuerda a los antepasados a través de los sabores y las recetas que han sido transmitidas de generación en generación y así continuar con las costumbres, la unión y la congregación en torno al vin brulé.

#### Vin brulé: vino caliente

El vin brulé es una bebida caliente, su receta es milenaria y tiene su origen en la Antigua Roma. Por aquellos tiempos los habitantes afrontaban los días más fríos con esta bebida cálida y tonifican-



CENTRO CULTURAL. En el jardín de una antigua casona se realiza el festival.

te. En su preparación, el Vin Brulé contiene varias fórmulas, pero una de las más populares es: vino, gotitas de limón, clavo de olor, dos o tres cucharadas de azúcar por litro de vino y hervirlo al fuego, quemar así su alcohol y servir para

Festival del Vin Brulé. Domingo 4 de agosto en el Centro Cultural Dr. Juan Carlos Cimadamore a partir de las 11 con entrada gratuita y abierta al público en general. Grilla y novedades

en IG @cultura.despenaderos.

disfrutar de esta bebida caliente.

#### Cómo surgió el festival

Acerca del origen del festival, la intendenta Carolina Basualdo mencionó: "Pensando que es tan importante recuperar las tradiciones de quienes han formado nuestra historia, nuestra cultura en Despeñaderos, y que hay una comunidad italiana, surgió esta posibilidad". Y agregó: "Antiguamente las familias se reunían por el frío en tomo al vino caldo, como también lo llaman en la zona de alta montaña, zonas de Piamonte y Véneto". Algunas de las regiones de las GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE DESPEÑADEROS



VIN BRULÉ. El vino caliente es la bebida estrella del festival y se prepara en vivo.

que familias locales descienden.

#### Viajar a través de sabores, música y danza

La estrella del festival es el vin brulé que se prepara en vivo y se da probar a los asistentes. La propuesta gastronómica italiana contará con pastas, pizzas, sándwiches de cerdo, tablas de fiambres, postres y stand de bebidas.

Además, habrá espectáculos musicales y humorísticos, degustaciones, clases magistrales culinarias y espectáculos culturales relacionados con la cultura italiana



# diseño



DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 DISEÑO LaVoz

### Cómodas

#### Viene de tapa

Además, la cómoda se puede utilizar como divisor de ambientes cuando el vestidor está integrado al dormitorio. Más aún, es una buena base para el tocador y enriquece el estilo de las habitaciones, al generar armonía visual. Se ubica bien al costado de la cama o al frente. Si no tiene demasiada altura, se la puede colocar al costado de la cama en reemplazo de una mesa de luz (una expresión moderna de la decoración).

Tampoco es exclusiva de los dormitorios. En un comedor, queda perfecta para guardar vajilla, manteles y hasta sirve para armar un pequeño bar. Acepta muy bien utensilios del desayuno, y puede ser protagonista de un living-comedor cuando se la emplea como lugar de guardado. Admite sobre ella lámparas, objetos deco, libros y hasta sirve como apoyo del televisor. Ante todas estas caracteristicas y virtudes, elegir la pieza indicada puede tornarse algo complejo. Por eso, los tips de profesionales que siguen pueden orientarte para que tomes una decisión acertada.

#### ESPACIO Y MEDIDAS

Antes de elegir una cómoda, hay que medir el espacio disponible. Es importante calcular el alto, ancho y largo de ese lugar y verificar que no interfiera en el tránsito o que pueda lucir desproporcionada respecto al sitio.

Por lo general, son muebles que sobresalen de la pared. "La profundidad estándar ronda entre los 50 y 60 centímetros, por lo que resulta clave dejar unos 80 o 90 cm libres entre el mueble y la cama para desplazarse con comodidad. En ambientes más estrechos, lo indicado es pensar en diseños que ronden los 35 cm", indican los asesores.

La altura también es una consideración importante, y no sólo por razones prácticas: afecta el ambiente en la habitación. "Las cómodas bajas son buenas opciones para los cuartos infantiles, pero se verán fuera de lugar en un entorno más moderno si el resto del mobiliario es elegante y alto", detallan los especialistas.

#### MATERIALES

En cuanto a materiales, la cómoda de madera maciza se asocia a estilos rústicos o de campo, pintada o impregnada con algún protector de acabado brillante o mate. También se encuentran las clásicas que se consiguen en negocios de antigüedades: dan un toque de estilo y elegancia a cualquier ambiente, más si se utilizan en livings.

Finalmente, las realizadas en placas de melanina en sus varias presentaciones ofrecen colores y acabados diversos. Son apropiadas para estilos modernos y minimalistas. Pueden ser colores lisos, o símil madera.

#### Estilo

Hay múltiples cómodas, de diversos estilos decorativos. Recordá que es un elemento ideal para reforzar la estética del cuarto o para imponer un contraste y convertirse en la atracción del espacio (ejemplo: una cómoda de color vibrante en medio de tonos neutros).

Las hay desde formas trabajadas para ambientes clásicos y refinados hasta otras con líneas muy rectas y simples para los dormitorios más modernos, o con acabados naturales que se asocian a la rusticidad.

Una tendencia que se reafirma en cuanto a las cómodas y el mobiliario del dormitorio en general es que combinen dos colores o diferentes acabados (por ejemplo, uno liso y otro con textura). Los modelos nórdicos acostumbran a combinar el color blanco con la madera clara en sus tonos originales.



propuestas con la madera en su tono natural, de preferencia claro.



INFANTILES. En los cuartos de menores, la cómoda ayuda a mantener el orden y agrega espacios de guardado. Su diseño tiende a ser vertical.

#### Precios

Cómoda tres cajones (Valenziana), desde

\$364.000

Cómoda clásica en madera zoita (Vaca Mística), desde

\$868.000

Bahiut Wide (Celeste Diforte), desde

\$1.700.000

#### Tips

Si estás buscando un lugar para guardar ropa gruesa de invierno o ropa de cama, necesitarás una cómoda con cajones profundos y anchos. Por el contrario, si la intención es destinarla a ropa interior, conviene que sea de cajones más pequeños y livianos.



UBICACIÓN. La forma y las dimensiones del cuarto pueden hacer que se coloque la cómoda frente a la cama, o bien al costado.



recibir encima plantas u objetos, o asumir el protagonismo de la habitación con mucho estilo.

### **Tecno Hogar**

**SUCCIÓN.** Relevamos la oferta de dispositivos autónomos de limpieza, una categoría en constante crecimiento.

# Aspiradoras. La inteligencia que nos deja tiempo libre

#### **Eduardo Aguirre**

Especial

Como bien dijo la escritora Joanna Maciejewska: "Quiero que la IA lave la ropa y los platos para que yo pueda dedicarme al arte y a escribir, no que la IA escriba y dibuje por mí para que yo pueda lavar la ropa y los platos". Una solución bastante parecida a ese deseo es la que proponen los robots aspiradora, los cuales integran tecnologías diseñadas afines a la Inteligencia Artificial (IA) para simplificar las tareas del hogar y optimizar nuestro tiempo. Actualmente, todas las marcas de electrodomésticos participan de este rubro y aportan sus dispositivos smart en el segmento de limpieza autónoma.

Diseño reúne algunos modelos emblemáticos.

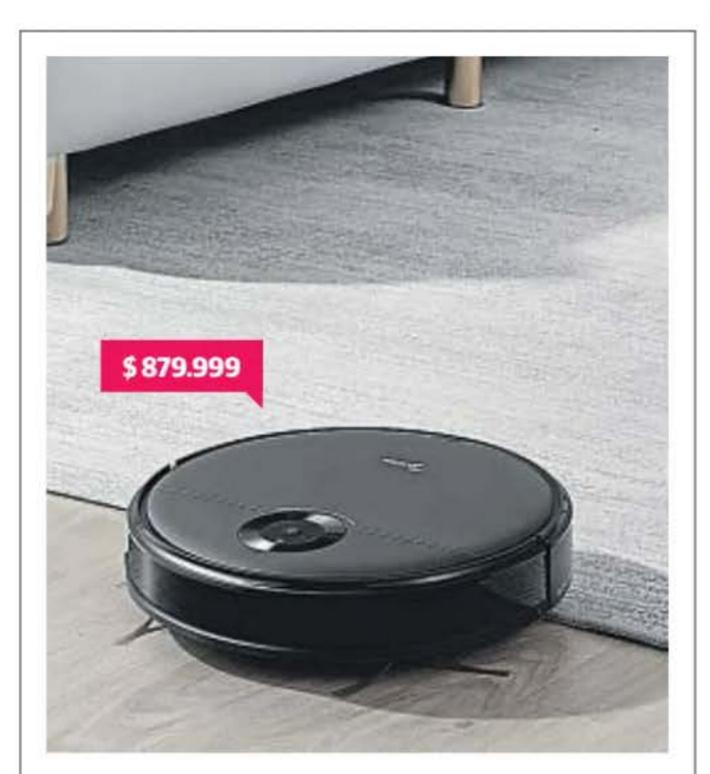

#### Dos alternativas

Midea participa de esta categoría con varios modelos de robots, entre ellos el M7, que se puede controlar a través de la app MSmartHome, por control de voz y con la frase "OK Google, comenzar a limpiar con robot Midea". También es compatible con Amazon Alexa y Google Home desde el celular.

Desde la firma destacan que su robot posee un alto poder de succión y ofrece cuatro niveles de potencia, lo que ayuda a simplificar la tarea de limpieza. Incluye recarga automática, ya que regresa a su base para repostar batería. Utiliza tecnología de navegación láser, que le permite escanear el ambiente

en 360° para crear un mapa de recorrido por zonas. Con esta función, luego del primer uso el consumidor podrá elegir la mejor ruta de limpieza, incluyendo las zonas que sí y las que no desea que la aspiradora recorra. De esta manera, limpiará únicamente las habitaciones indicadas, sin tener que preocuparse por las superficies que suelen resultar más difíciles en las tareas domésticas.

Además, el producto posee un cepillo cilíndrico en forma de V, que permite que la tarea de limpiar alfombras y suelos duros sea más sencilla. Tiene un precio de \$ 879.999.



#### Laser

Un modelo que también utiliza el sistema de navegación láser LiDar es el XU3000/01 de Philips. Se vale de esa tecnología para escanear todas las habitaciones y generar un mapa preciso con rapidez. Desde la marca señalan además que la aspiradora robot ofrece una alta potencia de aspiración y también trapea en una sola pasada. Asimismo, aumenta automáticamente la potencia de aspiración cuando pasa por una alfombra para absorber acumulaciones de suciedad mayores, como migas. Tiene un precio de \$ 949.999.



#### Doble cepillo

Uno de los últimos lanzamientos de Electrolux en este segmento es su aspiradora robot Home-e Power Experience ERB3O. Este asistente combina tecnología en Inteligencia Artificial (IA) y navegación autónoma para ofrecer un rendimiento satisfactorio y una limpieza eficiente en todo tipo de superficies. Se adapta a cualquier entorno y es capaz de alcanzar los espacios más difíciles de limpiar. Utiliza un sistema de mapeo que puede detectar y sortear obstáculos, evitando muebles, alfombras y escaleras. Su doble cepillo elimina el polvo incluso en los espacios de acceso complicado. Cuenta con una batería de carga duradera y es capaz de volver de forma automática hasta la base de carga inteligente cuando se está agotando la energía.

Cuenta con un control remoto que permite activar los modos preprogramados de limpieza.

Este robot tiene un precio de \$ 349.999.



4 | DOMINGO 28 DE La Voz

### **Tecno Hogar**

**VIVOS.** Se trata de gadgets lanzados por Logitech G: Yeti GX, Litra Glow y Yeti Orb, diseñados para ayudar a los jugadores a crear y compartir sus partidas.

# Streaming. Nuevos equipos para potenciar las transmisiones

Logitech G, la marca especializada en accesorios para gaming, lanzó tres nuevos productos orientados a juegos y streaming: los micrófonos Yeti GX y Yeti Orb y la luz Litra Glow.

En un momento en el cual los jugadores crean contenido y lo transmiten durante el juego, la iluminación y el audio son fundamentales para ofrecer un contenido atractivo.

Estos tres productos incorporan tecnologías como LightSync RGB, para una inmersión más profunda en el juego, la integración en el software GHUB de la marca para efectos de iluminación personalizados y la incorporación de compatibilidad con BlueVoice.

#### DETALLES

Basado en el diseño Yeti, el Yeti GX es un micrófono para juegos de estilo broadcast con tecnología de cápsula dinámica y utiliza la rueda de desplazamiento de los mouse para juegos para controlar la ganancia del micrófono con una sola mano. También permite bloquear la configuración de audio al pulsar la rueda de desplazamiento. La tecnología Blue Voice se utiliza para ajustar el sonido y seleccionar filtros, mejorar la señal de audio básica del micrófono y crear efectos de sonido personalizados. Tiene un precio de \$ 174.655.

Yeti Orb es un elegante micrófono USB orientado a juegos preparado para cámara que ofrece alto rendimiento de audio y facilidad de uso. Diseñado para jugadores que se inician en el streaming, está fabricado con una cápsula de condensador personalizada y aporta un aspecto aerodinámico a la creación de contenidos. Estos dispositivos gestionan la presión sonora en momentos críticos en los que el audio de voz es más alto (como durante intensos tiroteos y batallas), minimizan la distorsión y protegen contra recortes. Tiene un precio de \$ 144.999.

Finalmente, Litra Glow es una luz que promete iluminación de calidad profesional tanto para streaming como para videos. Desde la firma aseguran que emite una luz led equilibrada con precisión de color cinematográfico que otorga tonos de piel naturales; elimina las sombras intensas con una luz amplia y suave, debido a su difusor sin marco. Posee una pieza de montaje para regular las posiciones de altura, inclinación y rotación. Tiene un precio de \$83.216.

Desde la firma revelan que las piezas de estos dispositivos incluyen plástico reciclado posconsumo certificado para dar una segunda vida al plástico al final de su uso procedente de viejos aparatos electrónicos de consumo: un mínimo del 68% para Yeti GX, un mínimo del 48% para Litra Beam LX y un mínimo del 74% para Yeti Orb.



**CLÁSICO.** El Yeti GX muestra un diseño tipo broadcast. Su tecnología Blue Voice se utiliza para ajustar el sonido y seleccionar filtros.



**ELEGANCIA.** El Yeti Orb es un micrófono preparado para cámara que ofrece alto rendimiento de audio.



ILUMINACIÓN. La luz Litra Glow promete mejorar la calidad de imagen tanto para streaming como para videos.

#### ESPACIO INSTITUCIONAL I AGENCIA CÓRDOBA TURISMO



Durante el pasado fin de semana en el que se realizó el Festival Nacional del Tango, se registró una ocupación del 95% en la ciudad de La Falda.

### Darío Capitani: "Los festivales cordobeses son un atractivo indispensable para captar turistas"

Córdoba ha sido una de las provincias más elegidas por los turistas argentinos y extranjeros durante el mes de julio. A sus hermosos paisajes naturales, confortables servicios y excelente conectividad terrestre y aérea se sumó un atractivo calendario de fiestas y festivales.

Al respecto, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo (ACT), Darío Capitani, expresó: "Los festivales cordobeses son un atractivo indispensable para captar turistas. Son



El Festival Nacional del Tango de La Falda contó con una grilla de artistas de primer nivel.

parte de nuestra identidad y marcan un diferencial que nos posiciona como una de las plazas turísticas más competitivas del país".

En esa línea, el Festival Nacional del Tango de La Falda fue uno de los emblemas de la temporada de invierno en Córdoba. En su 40 edición contó con una grilla de artistas de primer nivel y superó las expectativas en cuanto a venta de tickets, dejando en claro el lugar destacado que ocupa en el corazón del Valle de Punilla.

Durante el pasado fin de semana en el que se realizó el festival, se registró una ocupación del 95% en la ciudad de La Falda. En lo que respecta a venta de entradas, las noches del viernes 19 y el domingo 21 el anfiteatro estuvo a un 75% de ocupación y el sábado 20 al 100%.

Otras ciudades importantes del Valle de Punilla también alcanzaron muy buenos niveles. Fue el caso de Capilla del Monte, con un 80%, y Villa Carlos Paz, con casi 70% (con hoteles categorizados al 90%).

De este modo, se prevé que la temporada de invierno de nuestra provincia cerrará con excelentes resultados en cuanto a cantidad de turistas y niveles de ocupación, producto del compromiso y esfuerzo conjunto de los sectores público y privado que asumieron el desafío de posicionar a Córdoba como una sólida alternativa para estas vacaciones de inverno.



La 40 edición del Festival Nacional del Tango de La Falda superó las expectativas en cuanto a venta de tickets, dejando en claro el lugar destacado que ocupa en el corazón del Valle de Punilla.



Civiles SUPLEMENTO DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CÓRDOBA

**ESPACIO INSTITUCIONAL** DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024







# Institucional

#### **EDITORIAL**



INCENDIOS. Al ser mayormente fenómenos fortuitos, cada sistema de protección se debe definir en función del riesgo que presenta cada edificio.

# La eficacia de la prevención en la protección contra incendios

Quienes diseñamos y construimos instalaciones y edificios sabemos que existen enormes brechas en la seguridad de las edificaciones según su antigüedad. Esto se verifica para diferentes riesgos, desde sismos hasta incendios, ya que si bien la normativa se puede actualizar, su aplicación no siempre es retroactiva por cuestiones legales y también por la imposibilidad técnica de adecuar estructuras existentes a exigencias posteriores.

Sin embargo, es necesario adoptar las medidas necesarias para minimizar el riesgo, otorgando mínimas condiciones de seguridad y habitabilidad a los inmue-



María Alejandra Deguer Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba (MP 3284).

bles, en especial a aquellos dedicados a vivienda, trabajo y edificios públicos.

Respecto a los incendios en particular, al ser mayormente fenómenos fortuitos cada sistema de protección se debe definir en función del riesgo que presenta cada edificio, debido a las diferentes actividades que se desarrollan en él y persiguiendo dos objetivos: primero, la seguridad de las personas, y luego la salvaguardia de los bienes.

Para eso, el profesional especialista de la seguridad realiza un plan teniendo en cuenta dos conceptos: la prevención (que es la más importante, ya que su fin es que no se produzca el incendio) y la protección (que se refiere a las premisas en caso de producirse el incidente: garantizar que se pueda evacuar a las personas, que se impida la propagación del fuego y de los gases tóxicos, que se facilite la tarea de los bomberos y que no se produzcan daños estructurales, en ese orden).

Desde el Colegio de Ingenieros Civiles venimos propiciando la toma de conciencia de la sociedad en lo que refiere a la necesidad del abordaje de esta problemática a fin de evitar siniestros con consecuencias fatales.

# Nuevas autoridades de Fadic

El pasado 5 de julio se llevó a cabouna nueva Asamblea General Ordinaria de la Federación Argentina de Ingeniería Civil (Fadic). Durante el encuentro se eligieron las nuevas autoridades para el período 2024-2026, que asumirán el próximo 5 de octubre. La Mesa Ejecutiva estará compuesta de la siguiente manera: José María Jáuregui (presidente), Antonio Román (vicepresidente), el cordobés Federico Martí (secretario general), Tomasa del Carmen Fleitas (tesorera), María Sol Aprile (secretaria permanente). Además, como revisores de cuentas fueron elegidos Diego Rosas (titular) y Elisabet Ricca (suplente).

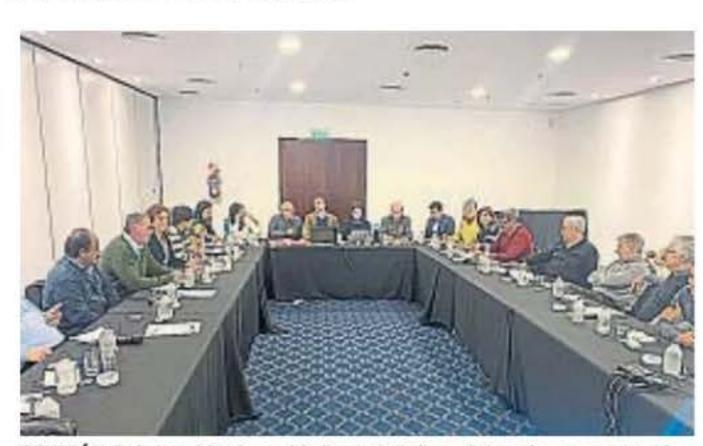

REUNIÓN. En la Asamblea General Ordinaria de Fadic se eligieron las nuevas autoridades para el período 2024-2026, que asumirán el próximo 5 de octubre.



DESIGNADOS. Las autoridades del Colegio de Ingenieros Civiles, Alejandra Deguer y Mario Bustos, junto a los beneficiarios de las becas con sus certificados.

# Becas 2024

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Civiles designó a los beneficiarios de becas para ingresantes y estudiantes de Ingeniería Civil de las universidades públicas en la provincia de Córdoba, ciclo 2024.

Resultaron beneficiados alumnos de distintas regionales: Clara Vialon, Cristian Stratta, Mateo Barrosso, Julio Gagliano, Máximo Flores, Valentin Váldez Baima, Camila Torres, Lucas Cánova, Franco Rodríguez, Eliana Fernández Barrasa, Alina Astorga, Fermín Bollo, Juan José Bollo y Agostina Gudiño.

# Fortalecimiento institucional

Para abordar temas de gestión, relevar realidades y problemáticas del ejercicio profesional local, la Junta Ejecutiva del Colegio de Ingenieros



PLAN. Las reuniones se realizan los días sábado y están orientadas al abordaje de temas de gestión con autoridades y matriculados de cada unidad.

Civiles puso en marcha el Plan de Visitas a las Regionales. Las reuniones se realizan los días sábado y están orientadas al abordaje de temas de gestión con las autoridades de cada unidad: Consejo Directivo, Delegados a Junta de Gobierno y matriculados en general.

Ya fueron visitadas las sedes de la Regional 3-San Francisco, la Regional 4-Villa María, de la Regional 5-Bell Ville, Regional 9-Norte y Regional 11-Sierras Chicas. El Programa de Fortalecimiento Institucional continuará en próximos encuentros con consejos y matriculados de las demás regionales.





INGENIEROS CIVILES













· Colegio Provincial y Reg. 1 Capital Avellaneda 292 - Córdoba Tel: (0351) 423-9130 colegio@civiles.org.ar regional-1@civiles.org.ar

·Reg. 2 - Río Cuarto San Martin 619 - Rio Cuarto Tel.: (0358) 463-5439 regional-2@civiles.org.ar

·Reg. 3 - San Francisco Echeverría 355 - San Francisco

Tel.: (03564) 423286 regional-3@civiles.org.ar

·Reg. 4 - Villa María Mariano Moreno 700 esq. Bv. Sarmiento - Villa María Tel.: (0353) 452-3700 regional-4@civiles.org.ar

·Reg. 5 - Bell Ville Irigoyen 338 - 1ºpiso Bell Ville Tel.: (03537) 415178 regional-5@civiles.org.ar



·Reg. 8 - Rio Tercero General Paz 115 - Río Tercero Tel.: (03571) 643303 regional-8@civiles.org.ar

·Reg. 9 - Norte Paseo del Huerto 183 Jesús María

Tel.: (03525) 400406 regional-9@civiles.org.ar

· Deleg. 10 - Traslasierra Italia esq. Av San Martín Villa Dolores Tel.: (03544) 421121 delegacion-10@civiles.org.ar

·Reg. 11 - Sierras Chicas Av. Río de Janeiro 285 - 1º piso -Villa Allende Cel.: (03543) 153-12142 regional-11@civiles.org.ar

# Coyuntura

PONENCIAS. Los días 26 y 27 de junio se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Córdoba la segunda edición de Proyectar Córdoba, espacio que reúne a la cadena desarrollista. Bajo la premisa "Puntos clave para planificar la ciudad", el Colegio brindó en su stand un ciclo de charlas sobre temáticas de importancia. Compartimos dos de ellas.

# El Colegio de Ingenieros Civiles, protagonista en Proyectar Córdoba 2024

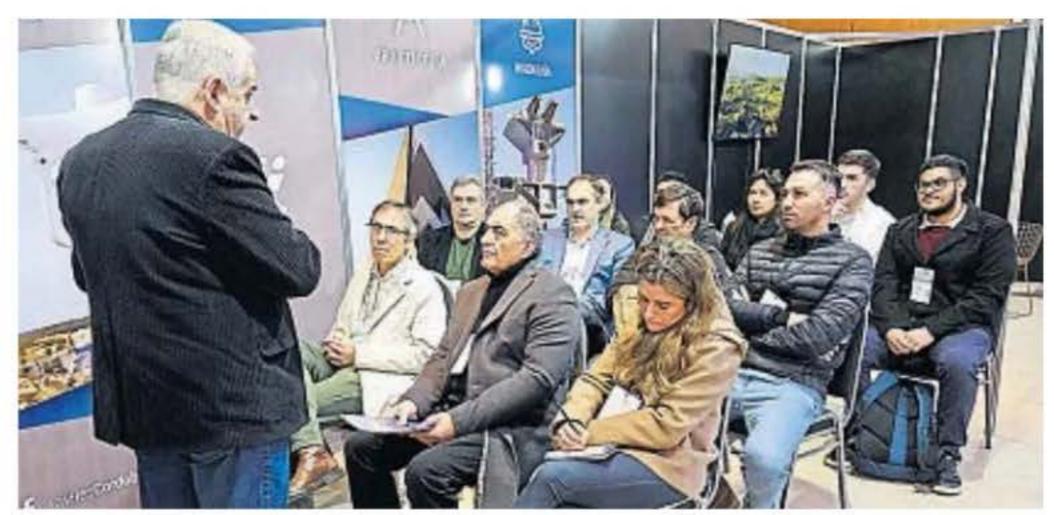

CHARLAS. El Colegio brindó en su stand un ciclo que estuvo a cargo de ocho ingenieros civiles.

# Marco normativo para loteos urbanos (MEUL)

#### Javier Piccolo

Ingeniero Civil, MP 4489/X

En la provincia de Córdoba, el marco normativo vigente para loteos urbanos requiere lotes con los servicios básicos cubiertos (agua potable, manejo de escorrentías superficiales, obras viales, cloacas, red eléctrica y recolección de residuos sólidos urbanos/RSU), antes de su aprobación en la Dirección General del Catastro. Un loteo debía ingresar a varias Reparticiones Públicas Provinciales (APRHi, Ambiente, Catastro, EPEC, Vialidad, entre otras) con distintos expedientes, pidiendo información de manera redundante o incluso entre distintas reparticiones, convirtiendo esos bucles en círculos viciosos.

Para mejorar esa situación, se creó a fines de 2016 el Programa de Escrituración de Loteos (PEL). con su Mesa de Entrada Única de Loteo (MEUL), mediante el Decreto 1693/2016. La participación del Colegio de Ingenieros Civiles fue de suma importancia para ordenar ese proceso, dado que como ingenieros civiles estamos en todas las etapas de un loteo (planificación, agrimensura, estudios ambientales, proyectos, dirección técnica y ejecución de obras).

Etapa 1. El objetivo es conocer si la zona a lotear cumple con las condiciones técnicas mínimas para poder tener viabilidad, previa factibi-



PRESENTACIÓN. El público interesado, siguiendo atentamente la exposición de Javier Piccolo.

Regional, y en su caso, cuáles serán los requisitos técnicos a cumplimentar en materia de infraestructura y servicios.

Etapa 2. A fin de satisfacer los requerimientos técnicos, se deberán desarrollar los proyectos ejecutivos de la captación, tratamiento y distribución de agua potable, de las obras de captación, tratamiento y disposición de efluentes cloacales, de las obras de conducción y regulación de escurrimientos, de las obras viales, de las obras eléctricas v alumbrado, entre otras.

Etapa 3. Para cumplimentar los requerimientos ambientales, se deberá realizar el Estudio de Impacto Ambiental para el loteo, junto con su audiencia pública, para obtener la Licencia Ambiental.

Etapa 4. El loteador tiene que designar a un ingeniero civil como director técnico, encargado de la ejecución de las obras según el prolidad municipal o de la Comunidad grama de inversión presentado. Se dad a las inversiones.

podrán garantizar las obras para ir directamente a la etapa 5.

Etapa 5. Pasadas todas las etapas previas, se presentará el plano de mensura y loteo ante la Dirección General de Catastro para su aprobación, protocolización y generación de todas las nuevas parcelas y cuentas tributarias. Esta forma de trabajar disminuyó sustancialmente los tiempos necesarios para la finalización de los loteos, permitiendo además mejorar cualitativamente el producto logrado, dada la participación de nuestros profesionales en la planificación, proyectos, dirección técnica y ejecución de las obras. A los desarrollistas le permitió conocer casi a detalle y de manera anticipada todos los requerimientos técnicos de parte de las reparticiones públicas y acotó los tiempos de revisión y cantidad de observaciones de dichas reparticiones, dándole mayor previsibili-

# Los parques industriales en el marco de la planificación territorial

#### **Mario Bustos**

Ingeniero Civil, MP 2080/X

Los parques industriales han ocupado un lugar protagónico en la agenda del desarrollo de nuestro país. Los beneficios brindados en materia de ordenamiento territorial, sustentabilidad, reducción de la contaminación y generación de empleo han concitado interés en el sector público y privado. Creció exponencialmente la disponibilidad de suelo industrial, tanto en los conurbanos de grandes ciudades como en pequeñas localidades a lo largo y ancho del país. Actualmente, hay más de 600 agrupamientos industriales en distintos estados de desarrollo.

En el caso de los grandes centros urbanos, buena parte de los agrupamientos surgen por iniciativa privada, debido a la rentabilidad de estos emprendimientos en el corto y mediano plazo. Por otra parte, los parques desarrollados en localidades intermedias generan una alternativa en términos de empleo, desarrollo regional y arraigo local. El nuevo Código Cívil y Comercial de la Nación sancionado en 2015 establece regulaciones sobre los parques industriales, incluyéndolos dentro de la figura de conjuntos inmobiliarios.

La provincia de Córdoba cuenta con la Ley 7255, que brinda el marco legal para la constitución de parques industriales, un instrumento que garantiza la seguridad jurídica del agrupamiento. Así, se proyectan 100 parques industriales para 2027.

La Secretaría de Parques Industriales acompaña a las comunas, municipios y empresas privadas en la creación y el desarrollo de nuevos polos industriales que generen mayor inversión, competitividad y nuevos puestos de trabajo.

#### Beneficios

Según lo previsto en la ley de promoción industrial, las industrias que se instalen en predios aprobados podrán acceder por 15 años a los beneficios impositivos y a los subsidios por cada nuevo trabajador. Desde 2020 se incrementó el comercio electrónico y todo lo relacionado con la distribución, venta, compra de productos o servicios. Esto influyó en la creación de nuevas formas de hacer negocios, dando origen al mercado logístico. Las naves industriales se convirtieron en un bien muy solicitado en el mercado inmobiliario. Invertir en ellas es una gran oportunidad, ya que se pueden ofrecer y alquilar a empresas dedicadas al negocio de la logística.

#### Ingeniería Civil y un nuevo desafío

El capital humano es esencial para cualquier emprendimiento productivo. El trabajo es el vehículo que distribuye riqueza entre las personas y las comunidades. Es necesario fortalecer las economías regionales. Creemos en los acuerdos que permitan apuntalar políticas productivas de sostenibilidad,y los ingenieros civiles estamos llamados a liderar y transformarnos en mentores de estos cambios que la sociedad requiere.

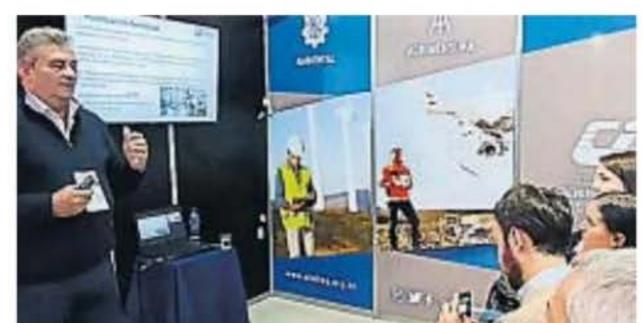

CONCENTRADO. Mario Bustos durante su disertación frente a la audiencia interesada.



# **Estudios**

coyuntura. Claves de seguridad y el rol de la Ingeniería Civil en materia de prevención ante eventuales incendios e intoxicaciones en edificios.

# Aporte. Cómo prevenir incidentes: tareas y recomendaciones de especialistas



PREMISA. Muchos sistemas enfrentan no sólo desafíos económicos en su implementación, sino que también resultan técnica o físicamente imposibles de instalar en edificios existentes que no los consideraron en su diseño original.

Juan Carlos Belleti Ingeniero civil, MP 2949

os recientes y lamentables sucesos en Córdoba que han resultado en pérdidas de vidas humanas han vuelto a poner en la agenda pública un problema que afecta desde hace años a la provincia en general y a la ciudad capital en particular.

Sin embargo, la sociedad tiende a reaccionar de manera espasmódica, como ya ocurrió con eventos como el de Cromanón (en Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o la explosión por gas en Rosario (en provincia de Santa Fe). Estos incidentes acaparan los medios por unos días, y luego el interés periodístico disminuye gradualmente, hasta que caen en el olvido.

Las normativas de protección contra incendios (vigentes desde 1979) establecen condiciones tanto de construcción como para los medios de extinción de incendios. No obstante, durante muchos años (casi hasta 2010), el municipio de Córdoba ha concedido permisos finales de obra a edificios que no cumplían completamente con estos requisitos.

Hoy, estos edificios están habitados y albergan a personas de diversas edades y capacidades de movilidad



Ingeniero civil Juan Carlos Belleti, MP



CLAVE. Contar con adecuado asesoramiento profesional, para priorizar la prevención de incendios y mejorar las posibilidades de evacuación en caso de emergencia, es muy importante.

(niños, jóvenes, adultos mayores, enfermos y discapacitados).

Es crucial que no olvidemos esta realidad que nos ha llevado hasta aquí. Todos los involucrados deben asumir su responsabilidad para buscar una solución que sea económica y técnicamente viable, y que también mejore significativamente las condiciones mínimas tendientes a salvar vidas.

#### Alternativas

Las cajas de escaleras presurizadas, los sistemas de extinción con agua, los rociadores automáticos, el control de humos y las estructuras de detección y alerta temprana han generado debates en los medios, con defensores y detractores que a menudo carecen del conocimiento técnico necesario para evaluar su viabilidad de ejecución en numerosos inmuebles. Algunos, incluso, han opinado sobre estos sistemas basándose en el costo de detectores de gases para uso doméstico recabados en plataformas de compra en línea.

Muchos de estos sistemas enfrentan no sólo desafíos económicos en su implementación, sino que también resultan técnica o físicamente imposibles de instalar en edificios existentes que no los consideraron en su diseño original.

Frente a esta realidad, se presentan dos escenarios: uno es no hacer nada y lamentarnos tras los desastres; el otro es actuar con el adecuado asesoramiento profesional, priorizando la prevención de incendios y mejorando las posibilidades de evacuación en caso de emergencia:

Realización de mantenimientos ción de vidas humanas.

preventivos periódicos de las instalaciones (eléctricas, de gas, de ascensores, y de detección temprana centralizada), garantizando su operatividad.

- Capacitación en medidas preventivas y conductas seguras para evitar incendios.
- Entrenamiento de los residentes en el uso de los equipos de extinción y evacuación disponibles.
- Adaptación de instalaciones existentes con soluciones tecnológicas que faciliten la detección y comunicación temprana de incendios para una evacuación rápida.
- Detección de gases peligrosos en espacios privados (como monóxido de carbono y metano).
- · Elaboración de un Manual de Autoprotección del inmueble, donde un profesional verifique el cumplimiento de la normativa existente y proponga las adecuaciones técnicamente factibles tendientes a minimizar las consecuencias en caso de un siniestro.
- · Realización de simulacros para entrenar a los residentes y detectar fallos en los sistemas a efectos de realizar mejoras (una práctica común en muchas partes del mundo).

#### Perspectivas

Por delante, el gran desafío es que los diferentes actores involucrados (Municipalidad, colegios profesionales, cámaras y legisladores, entre otros) cambien su tendencia a actuar de manera reactiva y episódica; en lugar de eso, deben establecerse acciones concretas, viables y accesibles para prevenir la recurrencia de estos trágicos incidentes, priorizando la protec-

# LaVoz

# (C) clasificados

DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 clasificados.lavoz.com.ar



**INMUEBLES** 



RURALES

PÁGINA 6



**VEHÍCULOS** 

PÁGINA 6



**SERVICIOS** 

PÁGINA 7



**PRODUCTOS** 

PÁGINA 7

**EMPLEOS** 

**JUDICIALES** 

PÁGINA 7 CONTRATAPA



EXPECTATIVAS. En un mercado como el argentino, ávido de recursos y sin esquemas de financiamiento bancario, las obras en pozo pueden ser un gran canal para ofrecer oportunidades.

#### Norman Berra

clasificados@lavozdelinterior.com.ar

a compra en pozo ganó popularidad en los últimos 20 años como una opción atractiva para quienes buscaban invertir en bienes raíces. Implica adquirir una propiedad antes de que se complete su construcción, lo que ofrece una serie de beneficios para compradores y desarrolladores.

Recientemente, durante una consulta realizada por Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (Cedu) en el encuentro con inversores inmobiliarios agrupados por esa cámara que tuvo lugar en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), el ministro de Economía. Luis Caputo, apuntó: "El blanqueo abarcará los proyectos en pozo".

Esa declaración abrió un potencial escenario de oportunidades para el sector y retomó uno de los temas clave durante la segunda edición de Proyectar Córdoba, evento en el cual Sebastián Sánchez (co-fundador de Kopel Sánchez) valoró que la alternativa de inversión en pozo puede ser una opción rentable, considerando la reciente experiencia uruguaya en esa materia.

En la misma línea, Luis Signoris, gerente general de Compañía Gerenciadora Fiduciaria (CGF), apuntó: "Vemos muy positivo que se tengan en cuenta proyectos de pozo como parte del blanqueo de capitales, dado que impulsa un segmento del mercado que es clave como primera vivienda".

En principio, la reglamentación permite el blanqueo de hasta U\$S 100 mil sin impuestos, lo que posibilitaría la inversión en inmuebles de pozo y bajo determinadas condiciones; se estima que en unos días podría ampliarse el blanqueo para la compra de inmuebles usados y a estrenar.

Sigue en página 2



En el contexto actual, la posibilidad de que el blanqueo abarque a los proyectos en pozo genera optimismo; si bien depende de cómo se instrumente la medida, puede dinamizar al sector. Córdoba tiene déficit habitacional, y demanda hay de sobra.

#### **Gabriel Holland**

TITULAR DE HOLLAND GESTIÓN INMOBILIARIA

DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 CLASIFICADOS

La Voz



CHANCES. El blanqueo y la posibilidad de que el dinero regularizado sea volcado hacia la construcción en pozo pueden hacer que los beneficios se trasladen a los compradores. Eso reactivaría la actividad y las fuentes de trabajo que genera, en un sector que viene castigado desde hace bastante tiempo y sufre un incremento de costos en dólares que requiere de medidas urgentes para retomar la marcha.

#### Viene de Tapa

"La principal ventaja que ofrece el blanqueo es que el contribuyente que regulariza su dinero puede moverlo para adquirir un activo inmobiliario seguro, a precios bajos (por la disponibilidad de efectivo) y así evitar el dinero inmovilizado y su pérdida asociada de valor hasta el 31 de diciembre de 2025, además de ahorrarse el costo de regularizar por esos montos", subrayó Mariela Schenone, directora ejecutiva (CEO) de Metro Futuro.

Así, se perfila un consenso optimista en materia de expectativas sectoriales, en el sentido de que la inclusión de los proyectos en pozo en el blanqueo fiscal representa una oportunidad significativa para revitalizar el mercado inmobiliario. "Esta medida puede atraer inversores y compradores mediante incentivos fiscales, mejorando la liquidez y la viabilidad financiera de los desarrollistas que se encuentren con emprendimientos en construcción. No obstante, es válido aclarar que hay que observar con cautela la implementación efectiva y la durabilidad de estas políticas, para asegurarle al comprador el resultado de su Inversión, dado el contexto económico cambiante y nuestras experiencias previasr", afirmó Luciano Lutri, titular de la firma Luciano Lutri Inmuebles.

Respecto a la rentabilidad de la inversión en pozo, en la actual coyuntura se perfila como atractiva teniendo en cuenta criterios bien definidos. Se valora la estabilidad y previsibilidad en la regulación como fundamentales para atraer inversiones sostenibles en proyectos inmobiliarios, y se destaca como prioridad la impor-



El blanqueo puede atraer inversores y compradores mediante incentivos fiscales, mejorando la liquidez y la viabilidad financiera de los desarrollistas que se encuentren con emprendimientos en construcción.

#### Luciano Lutri

TITULAR DE LA FIRMA LUCIANO LUTRI INMUEBLES.

tancia de evaluar meticulosamente cada proyecto en términos de ubicación del emprendimiento, trayectoria, calidad del desarrollador y del emprendimiento y perspectivas del mercado local antes de recomendar inversiones a los clientes. "Este enfoque garantiza decisiones informadas y beneficiosas para todas las partes involucradas", agregó Lutri.

#### CAUTELOSO OPTIMISMO

"En el contexto actual, la posibilidad de que el blanqueo abarque a los proyectos en pozo genera optimismo; si bien depende de cómo se instrumente la medida, puede dinamizar al sector. Córdoba tiene déficit habitacional, y sobra demanda", remarca Gabriel Holland, titular de Holland Gestión Inmobiliaria. En un proceso típico, los desarrollistas hacen punta, deciden el lugar dónde se levantará el proyecto, atraen inversores y amplían con inmobiliarias locales. El blanqueo genera expectativas para inversores grandes y medianos, y puede acompañarse con créditos hipotecarios para el cliente final que quiere invertir en su primera vivienda. Además, si se suman incentivos fiscales a plazos mínimos de entre 4 y 10 años, se favorece el negocio, pues eso dota de un optimismo realista a los interesados.

Por otro lado, el aumento del metro cuadrado en 2024 y la pesada carga impositiva para un proyecto con avances de obra no dejaba mucho margen ni optimismo en los últimos años, lo que generó que la inversión migrara a otras plazas de Latinoamérica. "Muchos llevaron sus desarrollos y trabajo afuera (Miami, Montevideo, Paraguay, Costa Rica, entre otros destinos) por falta de políticas fiscales que integren e incentiven a los interesados en el sector. Un proyecto en Córdoba no aseguraba rentabilidad con los vaivenes de la economía de los últimos años. Hoy, con esta coyuntura, se estima que los precios van a subir y que eso ayudará a invertir y ganar una rentabilidad sana y previsible para un proyecto que requiere millones de pesos y un horizonte de tiempo para edificar que va de la 3 años", concluyó Holland.



**SUGERENCIAS.** Es clave asesorarse con expertos del sector inmobiliario, además de moverse ágilmente.



**DATO.** Quienes ingresen en este blanqueo ya no podrán participar de otros (cualquiera sea el nombre que se le de en el futuro) hasta 2039.

# **Experiencias** internacionales

La experiencia uruguaya enseña que la alternativa de inversión en pozo puede ser una opción. "En cuanto a oportunidades para inversores, observamos un aumento en la demanda de apartamentos en pozo en Uruguay, especialmente en la capital del país, los cuales permiten una rentabilidad anual en dólares cercana al 11% entre lo que se percibe de alquiler (6%) y la revalorización del terreno de un 5%, gracias al creciente interés por desarrollos inmobiliarios en la capital del país", develó Sebastián Sánchez, (co-fundador de Kopel Sánchez), durante el evento Proyectar Córdoba. Otra alternativa a considerar es el denominado "cross border investing", que consiste en inversiones transfronterizas con seguridad jurídica, estabilidad y beneficio (algunas de las características que más llaman la atención de los inversores). "Es importante y urgente que Argentina modernice el fisco, para ser competitivos en una Latinoamérica más competitiva, en la que los Estados compiten por generar puestos de trabajo y beneficios a sus ciudadanos. El caso de los beneficios fiscales o incentivos que exoneran de impuestos como el IVA y/o Ganancias (o brindan facilidades en tasas), en Montevideo son ejemplos útiles a efectos de generar un mayor movimiento de capital a través del blanqueo, haciéndolo atractivo frente a países con incentivos fiscales en Latinoamérica, donde se brindan beneficios que generan y facilitan la rentabilidad desde lo técnico-legal y en donde los alquileres con mayores ingresos y/o en dólares hacen más atractiva la inversión. El fisco podrá demorar en cobrar, pero aumentará las arcas fiscales al concluir las obras. Eso sería un modelo ganar-ganar para todos; ceder ahora para ganar más adelante, fomentando el crecimiento conjunto", remarcó Holland.



COMPRÁ, VENDÉ, ALQUILÁ

#### **CASAS Y CASAS** QUINTAS

#### VENTAS

1 DORMITORIO

POTRERO Garay Hermosa cabaña de troncos a 2cuadras del lago c/ nogales D.28Mil Tel. 3515720796

#### 2 DORMITORIOS

Alta Córdoba Antonio del viso 2 Dor 2 Baños 122m2 cub. guincho gge. U\$S 85000 Antonini 3513446378 codigo-web:5384509

Alta Córdoba Antonio del viso 2 Dor 2 Baños 122m2 cub. quincho gge. U\$S 85000 Antonini 3513446378 codigo-web:5384509

ALTO VERDE Dño zona shopping 2dor amplio patio gge2 Dol100M rec/auto cel 35165/4913

Anisacate Nueva 2d c/c T 360m2 C 68m2 a mts del rio y ruta c/escritura Liquido u\$S 34M 155731515

ARGUELLO casa +dpto ideal inversor o partic apt duplex 1016 mts2 mejor zona escritura 3517646358

ARGUELLO Quintas Excel ubicac 2d, liv, c.c, bñ, garage, lav patio. D 41M R/veh No Banco 3518523830

Bo Los Prados II la calera duplex 2 Dor apto bancor USS65000 3515061613 codigo-web:5383518

B° Los Prados II la calera duplex 2 Dor apto bancor U\$\$65000 3515061613 codigo-web:5383518

B° Los Prados II la calera duplex 2 Dor apto bancor U\$\$65000 3515061613 codigo-web:5383518

B° Observatorio 2 Dormitorios 1 Baño U\$S45000 Venta de Casa en Barrio Observatorio 3513540586 codigo-web:5383681

Bo Palmar 2 Dormitorios 1 Baño U\$S35000 03513153714 codigo-web:5384016

Docta Etapa 3- Dúplex 120m2 cub 180m2 terreno 2d 2bños calef ctral caldera dvh fdo norte D92Mi 3516795714 codigo-web:5274585

DUEÑO Bº La France propiedad de 2 dptos:2d c/c otro 1dor c/c patio entr indep U\$S 48.000 Cel. 351 2691788

DUENO Vende B° LA FRACE Apto Credito 2d Coch Patio Asad Permuto Esc/oferta Tel 351 379 4325

Poeta lugones (nuevo) duplex de 2dorm 1 baño cochera galeria con asador patio escritura D105M 3516795714 codigo-web:5006617

SOLARES de Manantiales fte. esp verde 2d 2b 1 pl a estr u\$598,500 R/Depto o Autos 3515168119

UNQUILLO Bo Mutual 2dorm, living

coc/com baño gran patio, Pileta, a refacc. Financio Tel. 3516569692

VENTA PH B° Calera Central 2 Dormitorios 2 Baños 220m2 sup total U\$\$60000 3515215627 / 3515215627 codigo-web:5064822

VILLA CAEIRO 2d+Loc.Comer 6x6 Gge PrepConstruir 2 Dpto Facilid usd50M 3513523411/3518146360

#### 3 DORMITORIOS

A 2 cdras Nuñez Gja Funes Nva Dño 1Planta 3d 2b suite gge patio calef. Categ. Oport u\$s115M Apta Bco Muy Buena 3513032453 no Wapp

Bº PUEYRREDON Garay 1830 lote 16x25 Cub 210 3dor. bño c/c. l/com jardin cochera u\$s95M 3516545350

B° Alta Córdoba Esquiú 62 3 Dormitorios 2 Baños U\$\$66000 3513549635 codigo-web:5384403

B° Juniors 3 Dormitorios 2 Baños 200m2 cub. 350m2 sup. total U\$S200000 3513153714

codigo-web:5133264 B° Los Platanos Casa Central -

Maestro Vidal 1422 3 Dormitorios 0351-4664927 - / 3513351612 / 3515076733 codigo-web:5272483

Bº Nuevo Urca Córdoba, 3 Dormitorios 2 Baños 120m2 cub. 320m2 sup. total U\$S 160.000 3513784095 codigo-web:5353693

B° Palmas de Claret 3 D. + altillo c/cochera 2 Baños U\$\$115000 3515380358 codigo-web:5383120

B° Palmas de Claret ADOLFO ORMA 1732 3 Dormitorios 2 Baños U\$\$115000 3515380358 codigo-web:5383120

B°Patria CASA 3 Dorm 2 Baños 313 M2 SUP. 259 M2 CUB. U\$S 150000 CPI 5265 - tEL 3512029757 codigo-web:5382941

B° San Salvador Bv. Chacabuco 187 3 Dormitorios 2 Baños 200m2 cub. 165m2 sup. total U\$\$180000 0351-153897128 codigo-web:5336304

B° Villa Belgrano Ayacucho 367 3 Dormitorios 3 Baños U\$S279500 3513962652 codigo-web:5382764

B° Villa Catalina 2da etapa 3d 2 Bños cochx2 cub 130m2 500m2 escritura U\$\$149M Fuster 3512460388 codigo-web:5360545

B° Villa Rivera Indarte Av. Recta Martinolli 6782 3 Dormitorios 2 Baños U\$S99000 3513540585 codigo-web:5383547

Docta Etapa 3- Posesión 8 meses Dúplex 145m2 cubiertos 3d 3bños calef ctal DVH coch x2 U\$119mil 3516795714 codigo-web:5324956

Gral Paz- Catamarca 1600- terreno de 336m2 cub. 300m2 1 casa en pb y depto en planta alta D160mil 3516795714 codigo-web:5378884

MATIENZO Grahambell y Diamante 2 casas, 2/3d patios, 6 cocheras T/serv: escuelas, colect, etc D60M c/una 3512-166610 / 3515-550124

**Qbda.** de las Rosas - Apta BANCOR 3Dor 2 Baños PILETA D148M consultas 3517357005 codigo-web:5383619

URCA AT Inversor J.B Pasos 3500: 1pinta 3d 2b c/com patio coch con renta \$560M u\$s105M 3516545350

#### MAS DE 3 DORMITORIOS

AT. PQUE Chacabuco Categ Urgente Impec Ent inmed 289Cub 4bn 1suite Calef ctral A/Ac dpcias pileta coch/3 u\$s230M Financio 3516545350

B° Arguello Casa Central - Maestro Vidal 1422 4 Dormitorios o más 0351-4664927 - / 3515505099 / 3515076733 codigo-web;5337829

Bº URCA Casa 4d 2b cochera c/asador, cocina, living comedor Oportunidad u\$s 110Mil 3516797161

Bº Villa Belgrano 4 Dormitorios o más 3 Baños U\$S265000 3513882342 codigo-web:5384190

CENTENARIO P. del Viso 4354 I/c coc 4d 1ste 3b coch/2 Con Renta Rec Menor y Autos Dueño 3515168119

CERRO Dño Donaciano del Campillo al 1500 Terr:19x67 1243m2 Edif: 313m2 u\$s295M R/M 155115059

CERRO Exc/categoria 2plantas 4d p/alta 3dorm p/baja 4bñ ccom. liv. recepc. escritorio sótano 780c. 1000t. a 50mt Nuñez, mejor zona. ideal Todo destino. D.280M

Recibo menor. Cel 351 5990735

V Cabrera Dño Baracaldo 2772 casi O.Pinto 400t 200c 4d dpto independ D125M r/men /auto 3516574913

#### COMPRAS

A DUENO Compro Derechos Heredit, Posesorios sobre Inmuebles Resuelvo Litigio. 351-238-1851

A DUEÑO Compro Propiedades en Córdoba con Problema de Papeles y/o Deudas Tratar 3518-52-3830

#### ALQUILERES **OFRECIDOS**

#### 2 DORMITORIOS

ALQ CHALET 1ra Categ 2dor c-com liv-com ampl baño gal coch patio Bº V.Corina \$450.000 Te.3517964967

ALQUILO Casa Va Animi a 150 Mtrs Ruta E 53 Coc Liv / C 2d Jdin Gde\$ 260M. 351 3890132 15 /21hs

ALTO ALBERDI Compl. Crrdo Exc. 2d. c/plac. 2hñs. coc/com. l/com. gje. patio c/asador T 3512412644

AMOBLADA El Trébol, Granado y Castro c/gge patio asador etc \$550Mil 155097354 TRIGO

B° San José 2 Dormitorios 2 Baños \$850 3512500102 codigo-web:5382691

B° San Martin ALQUILER 2 Dormitorios 1 Baño PATIO PEQ. ASADOR \$350000 -3516750932 codigo-web;5380134

B° San Martin PARANA 660 2 Dormitorios 1 Baño 1m2 sup. total \$350000 3516750932 codigo-web:5380134

#### 3 DORMITORIOS

Obispo Trejo 1154 3 Dormitorios 1 Baño 95m2 cub. 300m2 sup. total \$450000 5493513267275 codigo-web:5383644

TEJAS 2 3 Dor 3 Baños 200m2 cub. 350 terr. \$850.000 Sebastian Menendez 3513072940 / 3515509209 codigo-web:5363775

TEJAS 2 Dor 3 Baños 200 cub. 350 terr \$850.000 Sebastian Menendez 3513072940 / 3515509209 codigo-web:5363775

#### MÁS DE 3 DORMITORIOS

APROVECHE Maipú Lourdes 4dor Categ coch \$600M. Otra San Vicente Dpto 3dor \$320M 3512823820.

#### **COUNTRIES Y BARRIOS CERRADOS**

#### **VENTAS**

7 SOLES (Heredades) DUEÑO ÚLTIMA OPORTUNIDAD 3dor Coc/com/liv 3 bñs lav escrit, galería Porsch coch p/2/3 autos calef central, deposito 1625 m2 terreno parguizado U\$300 Mil. Cel 3515069144

B° La Cuesta Jacinto Ríos 372 3 Dormitorios 3 Baños U\$S350000 LA CUESTA - HERMOSA CASA EN VENTA 3513625346 codigo-web:5384656

B° San Alfonso espectacular casa 3d 4bños pileta patio cochx2 Fuster 3512460388 codigo-web:5384548

B° TEJAS 3 Pta Baja Parque 3 dorm 3 bañ Escritura Planos Gas u\$d 177000 Cel. 3515147444 codigo-web:5272019

B° TEJAS 3 Pta Baja Parque 3 dorm 3 bañ Escritura Planos Gas u\$d 177000 Cel. 3515147444 codigo-web:5272019

B° Valle Escondido S MARTIN 180 4Dor o más 3B C378m2 T 889m2 U\$S465m /3515522757

Housing B° Granja de Funes. 3 Dormitorios 2 Baños U\$S174500 3515105832 codigo-web:5383940

LA CALANDRIA Duplex 2dor 2b liv com cocina lavad asador cochera U\$116Mil Cel: 3512489154.

La Reserva 4D-3 Coch-Ctral-clásica con todo- excel. construcción y máximo confort D390M -SAUR 3515911203 codigo-web:5383685

Terrazas de La Estanzuela 2 Dormitorios - 3 Baños 204m2 cub. 468m2 sup. total 3515296283 codigo-web:5355375

#### COMPRAS

COMPRO en Lomas, El Bosque V. Escondido entrego Dpto en Rosella 3dor y 2 coch y duplex Dueño a Dueño directo 3515168119

#### **ALQUILERES**

MANANTIALES II Solares 2/3dor 2b Asador Cochera Calefaccion A/Ac Estren \$420Mil DUENA 155331844

#### DEPARTAMENTOS

#### **VENTAS**

#### AMBIENTE ÚNICO

Alta cha !Jujuy 2000! espectacular monoambiente tipo Loft 41m2 cubiertos baño cocina D48mil 3516795714 codigo-web:5308001

Z. Nuevocentro monoamb/ Oficina. 25m2 c/ patio a estrenar. Dueño Rec.vehic. USD 32M, 3515118337

#### 1 DORMITORIO

DUENO deptos 1 y 2 dorm, S. Vte. z/pza. Lavalle rec.vehiculo Facilid. Te-Whassap 351 5169708.

HERRAMIENTAS. En Córdoba se implementan técnicas de aprendizaje computacional (machine learning), para determinar cada año las valuaciones catastrales de los casi dos millones de inmuebles urbanos y rurales de toda la provincia.



MAPA. Permite navegar sobre cualquier municipio o comuna, geolocalizar un inmueble mediante su dirección, número de cuenta de rentas o nomenclatura catastral, o bien con el GPS de un dispositivo móvil y conocer los valores de referencia.

# Machine learning para la valuación inmobiliaria

Tradicionalmente, las valuaciones fiscales de los inmuebles han implicado extensas y costosas tareas de campo, lo cual ha llevado a que generalmente se encuentren desactualizadas. De este modo, su impacto en la definición de los impuestos y la gestión territorial resulta ineficiente e inequitativa.

En la provincia de Córdoba, esas técnicas tradicionales se aplicaron por última vez en las décadas de 1980 y 1990. En particular, en 1987 se utilizaron para actualizar los inmuebles urbanos (con una renovación parcial en 1992) y en 1994 se usaron en las valuaciones rurales.

Para mejorar la eficacia y reducir los costos, un equipo interdisciplinario del Centro de Estudios Territoriales (CET) de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (FCEFyN/UNC), la Dirección General de Catastro y la Infraestructura de Datos Espaciales de la provincia de Córdoba (Idecor), que coordina el Ministerio de Economía y Gestión Pública, desarrolló una metodología innovadora que hoy se utiliza para estudiar los valores de mercado de la tierra libre de mejoras para los casi dos millones de inmuebles urbanos y rurales existentes en toda la provincia.

Este grupo de trabajo implementa modelos de valuación masiva automatizada (VMA) y creó mapas digitales que posibilitan la predic-

namiento de diferentes algoritmos. Se trata de técnicas de aprendizaje computacional (machine learning) que permiten trabajar con grandes volúmenes de datos, alcanzar elevados niveles de predicción y realizar esos estudios valuatorios de manera periódica.

Trabajar con estas técnicas requiere de datos de valores de mercado de todo el territorio provincial. Para disponer de esas muestras de manera permanente se creó un Observatorio del Mercado Inmobiliario (OMI), que releva anualmente un promedio de entre 13 mil y 14 mil datos de ofertas de venta y alquileres de viviendas, departamentos, terrenos e inmuebles rurales en toda la provincia.

#### SEIS AÑOS DE DATOS CON VALORES

En noviembre de 2023 se completó -por sexto año consecutivo- la última actualización de valores de la tierra urbana y rural para todo el territorio provincial.

Esos estudios de mercado de suelo buscan determinar el valor unitario de la tierra urbana (VUT) por parcela en las más de 400 localidades de la provincia y el valor de la tierra rural para ese espacio. que abarca unos 165 mil kilómetros cuadrados del territorio provincial.

Los resultados informan valores en pesos por metro cuadrado para cerca de 1,7 millones de parcelas urbanas. En tanto, para los casi 180 ción de valores a partir del entre- mil inmuebles rurales se actualiza-

ron los valores de mercado en pesos por hectárea a un nivel de detalle de 25 hectáreas (ha).

Con los datos de estos estudios se confeccionan mapas abiertos que están disponibles en el geoportal provincial Mapas Córdoba (www.mapascordoba.gob.ar), donde es posible consultar las seis ediciones (2028-2023) con los valores urbanos y rurales.

El mapa Valor de la Tierra Urbana 2023 permite navegar sobre cualquier municipio o comuna, geolocalizar un inmueble mediante su dirección, número de cuenta de Rentas o nomenclatura catastral, o bien con el GPS de un dispositivo móvil y así conocer los valores de referencia para cada terreno.

El Mapa de Valores de la Tierra Rural 2023 presenta información catastral y de valores en pesos por hectárea (\$/ha) en cualquier sector o parcela rural, aunque no son aplicables a escala particular o predial.

Finalmente, estas innovaciones en los métodos de valuación inmobiliaria que atienden las particularidades y dinámicas de cada territorio permiten disponer de información actualizada sobre los inmuebles y sus valores. Estos datos sirven para diseñar intervenciones que promuevan un desarrollo territorial con mayor equidad, lo que favorece una distribución más justa de las cargas fiscales y genera un conocimiento del valor real de las ALTO ALBERDI 1 dor 1baño Planta Baja impecable estado 9 de Julio 2500 US 47M Cel 3512489154.

Alto Alberdi - Zona plaza J del barco- Frente 3 balcones 1dorm escritorio cocina estar comedor D47mil 3516795714 codigo-web:3022386

Alto Alberdi - Zona plaza J del barco- Frente 3 balcones 1dorm escritorio cocina estar comedor D47mil 3516795714 codigo-web:3022386

**A mts** Dino R 20 Agote y S de Mayo Estrenar c/balcón y gge M/bueno Acepto Auto 155097354 TRIGO

B° Cofico Esquiú 62 1 Dormitorio 1 Baño U\$S56000 B° Cofico s/Jujuy 1500 Exc. zna 1d. ESCRITURA 3513549635 codigo-web:5384383

B° Gral Paz- Catamarca 850 frente en piso alto coc sep super estar comedor calef ctral opc coch D96Mil 3516795714 codigo-web:3763536

B° Gral Paz- Lima 900- Fte plaza para ingresar a vivir ya , amoblado. Precio contado sin rebajas D69M 3516795714 codigo-web:5336359

B° Nueva Córdoba Dormitorio 1 Baño U\$\$82500 VENDO DPTO 1 DORM. NUEVA CORDOBA 3517591459 codigo-web:5384648

B<sup>a</sup> SAN MARTIN Martin Garcia 1395 1 dormitorio. Oportunidad u\$s 26.000, T 3513 397152

B° Villa Sol 1 Dormitorio \$48000 Gran POSIBILIDAD INVERSION -Villa Sol - Dpto 1 dormitorio 03513153714 codigo-web:5384002

Docta - Housing del boulevard depto a estrenar 1 dorm con cochera balcon con asador pileta D77mil 3516795714 codigo-web:5230708

Gral Paz- 25 de mayo 1300-Posesión 2025, Pileta y quincho D65mil entrega D19,5Mil y 30 cuotas 3516795714 codigo-web:5276804

Gral Paz- A 100mt de la plaza frente con terraza coc separada vestidor gran estar escritura D77Mil 3516795714 codigo-web:5384562 Gral Paz !Gran Oportunidad! Posesión 60Días categoria depto 1dorm con cochera incluida U\$82mil 3516795714 codigo-web:5119221

Gral Paz- Mejico 900 A estrenar excelentes para vivir o renta (\$250mil) pileta asadores D45mil 3516795714 codigo-web:4183292

Gral Paz - Rosario de Sta fe 942-Posesión dic 24 depto super amplio con balcon pileta y qcho D72mil 3516795714 codigo-web:5063482

Gral Paz - Sonoma 4 - Un dor con cochera a estrenar 4312118552 69M dol codigo-web:5383961

NVA CBA 1dorm balcon amplio externo frente parque Las Tejas categoria U\$95000 Cel 3512489154.

NVA CBA Av Poeta Lugones 400 ampl lumin exc estado U\$D69M TRINIDAD 4260606/3513069737

NVA CBA Perú 100 exter balc l/c kitch toilet baño en suite U\$S59M TRINIDAD 4260606/3513069737

Nva cba - Opera Plaza super emprendiemiento distinto a todo seg. 24hs full amenities dde D63mil 3516795714 codigo-web:5135113

Nva Cha. San Lorenzo 455. 10 piso, coc sep, balcón, escrit, desocup U\$\$75000 Cel 3514598836 codigo-web:5340876

Opera Park Torre 4 Atento inversor rentabilidad del 40% en 2 años consultanos para mas info D77mil 3516795714 codigo-web:4576886

#### 2 DORMITORIOS

OPORTUNIDAD!! San Martin compl cerr PI Baja 2d Coc sep Terraza prop U\$S43M 153016923 ROBLES INMO

VENDO DPTO A ESTRENAR 2 dorm. Mariano Fragueiro 500. Acepto cuotas. 3534596598

ALTA CBA. dño dpto 2 / 3 dorm, con placard liv com patio cochera USS 55.000 recibo auto 351 5523609

AV COLON y Zípoli Dpto categoria, nvo 1 Dorm Compl Cardinales Alto Panorama. B° cerrado, coch, T/servicios conect. Rec men Nva Cba.

сва. Te 03564-15509920- 15581831 Bº JUNIORS Dño hall liv/com coc. antecoc. 2d. 2b. lav. balc. patio Sin gtos com. u\$s89.000 T 3512353964

B° Gral Paz- 25 de mayo 1300- 2 dorm frente con balcon, pileta y qhincho, pagalo con D28,5mil y 30 ct. 3516795714 codigo-web:5276766

dorm frente con balcon, pileta y qhincho, pagalo con D28,5mil y 30 ct. 3516795714 codigo-web:5276766

B° Gral Paz- 25 de mayo 1300- 2

**B° Los** Platanos Casa Central -Maestro Vidal 1422 2 Dormitorios 0351- 4664927 - / 3513351612 / 3513351612 codigo-web:5340449

B° Los Platanos Casa Central -Maestro Vidal 1422 2 Dormitorios 0351- 4664927 - / 3513351612 / 3513351612 codigo-web:5340449

CENTRO MZA HISTORICA 2DORM BALCON AMPLIO LIVING COCINA USD 96M RECIBE MENOR 3513031028 - codigo-web:5357830

Centro Rosario de Santa Fe 1179 2 Dormitorios 1 Baño 103m2 sup. total U\$S63000 3512083243 codigo-web:5317167

COFICO Lavalleja 1003 2d bño coc. liv/com. ctrafrte 56m2, patio 48m2, D.60Mil Palmisano 3515550124

General Paz Rosario de Santa Fe 1179 2 Dormitorios 2 Baños U\$S155000 3517547247 codigo-web:5383821

Gral Paz- !Regam Futura! Bv. peron complejo cerrado depto a estrenar grande 2d balcon D86mil 3516795714 codigo-web:5138998

LORENA PEREYRA VENDE B° Gral Paz 2 Dor 65m2 BALCON Y TERRAZA U\$\$62500 LUMINOSO DESOCUP OPORTU 3513652414 codigo-web:5206114

LORENA PEREYRA VENDE Nva Cba 2 Dor 2 Bñ patio 38 m2 asador propio piscina sum desocu U\$\$156000 3513652414 codigo-web:4953081

LORENA PEREYRA VENDE Nva Cba 2 Dor 2 Bñ patio 38 m2 asador propio piscina sum desocu U\$\$156000 3513652414 codigo-web:4953081 Nva Cba Con-Trato Dpto 2D Coc/ Sep Escritura s/ Independencia a mts Patio Olmos! D65M 4516864 codigo-web:5384375

Nva Cba Con-Trato Dpto 2D Coc/ Sep Escritura s/ Independencia a mts Patio Olmos! D65M 4516864 codigo-web:5384375

NVA Cha dño vde dpto 2 dorm amplio contra frente Excelente Ubicación Cel 351 8738352

NVA CBA Lugones y San Lorenzo Excelente 2 Dor 2 Bñs muy amplio 100m2 \$350.000 Otros Agrelo 3513132323 codigo-web:5300474

Nva Cba (P Lugones 190) piso 2d 2b lc cocina sep exc vista parque cal ctral D160M opc cochera 3513021224 JB SRUR codigo-web:5304000

Nva Cba (P Lugones 190) piso 2d 2b Ic coc separada cal ctral exc vista Opc cochera D160M 3513021224 JB SRUR codigo-web:5304000

NVA CBA Poeta Lugones y San Lorenzo muy amplio 2 Dor 2 Baños 100m2 \$350.000 Otros Agrelo 3513132323 codigo-web:5300474

NVA CBA Poeta Lugones y San Lorenzo amplio 2Dor 2 Baños 100m2 \$350.000 Otros Agrelo 3513132323 codigo-web:5300474

OPORTUNIDAD B9 S Martin dpto 2dor liv com coc bño patio cerrado US 44M espac/verdes 3515503074

#### **3 DORMITORIOS**

Bº Escobar Housing R Cuervo al 100 Dúplex exc ubi, coch x2 l/c pat prop U\$\$119M TRINIDAD 3515196969

B° Nueva Córdoba Córdoba, 3 Dormitorios 3 Baños 125m2 sup. total U\$S 170.000 3513784095 codigo-web:5353754

B° Providencia Casa Central -Maestro Vidal 1422 3 Dormitorios 0351- 4664927 - / 3513351612 / 3515076733 codigo-web:5278968

B° San Martin, Complejo Cerrado, 3 Dormitorios, 1 Baño U\$S 50.000 3513784095 codigo-web:5383285

B° Villa Belgrano Jacinto Rios 372 3 Dormitorios 3 Baños U\$\$410000 3513902855 codigo-web:5384352 MARCELO T ALVEAR 30 DPTO 3 DOR COCHERA SOBRE CANADA PISO ALTO SEG 24HS USD 170M 3513031028 codigo-web:5211158

#### ALQUILERES OFRECIDOS

#### AMBIENTE ÚNICO

EXCELENTE ubicación, IMPECABLE, fte Torre Angela. Con placard amplio. Sectorizado. C/ gas natural. 3516659773

B° Quebrada de las Rosas Córdoba 1 Monoambiente amueblado, 1 Baño \$220.000 3513784095 codigo-web:5383278

CENTRO By Mitre 517 casi H Primo 1 Ambiente amplio dividido Kich baño, Balcón \$ 250.000 Expensas \$ 52.000 Gran Vista -351 5493342

CENTRO mts Ptio Olmos Monoamb 1baño coc separ. 30m2 \$230.000 Tejeda Cabrera Consulte Otros 3515554431 codigo-web:5383604

NVA CBA Amb Olmos al 600 ext balcón vista lumin exc/est \$190M TRINIDAD 4260606/3513069737

#### 1 DORMITORIO

NVA CBA s/Av V. Sarsfield PB1dor c/plac coc com bño externo \$ 200M expen bajas 351 5912574

ALBERDI Ed Tolentino Categoría 1dor exter balcón cocina separada SUM Quincho. Excel. 3516102047

ALBERDI H Primo al 2400 ampl exter liv com coc sep exc est \$200M bajas expen TRINIDAD 3515196969

Alberdi: Av. Colon 700, Prox. Plaza Colon, amplio patio, \$ 240 M. Tel: 351 6 536195 - 351 6 757666 codigo-web:5283064

Alberdi: Colon 700, amplio patio, cocina sep, \$ 240 M. Tel 351 536195 codigo-web:5283064

ALQ B<sup>o</sup> San Martín dpto 1dorm coc com bño patio \$220M SIN EXPENSAS 3513 137296. ALQ Nva Cba 1dor: Bs As al 500 \$270M - 27 de Abril al 200 \$200M -Trejo al 1300 \$350M - J.A.Roca al 700 \$190M - Olmos al 900 \$260M Inmob Te.3515171175

ALQUILER DEAN FUNES 1000 1 Dormitorio 1 Baño \$170000 T.E 3516750932 codigo-web:5279489

Bº GRAL PAZ Sonoma Rivera Categ 1dor 2bñs. estar com coc equip Amenities \$330M . 351-6008971

Bº Alta Córdoba Molino de Torres 6400 1 Dormitorio 1 Baño 48m2 sup. total \$290000 3513887108 / 3512109900 codigo-web:5362391

B° Centro Buenos Aires 1053 1 Dormitorio 1 Baño \$270000 3518633200 codigo-web:5384322

B° Chateau Carreras Av Colon 10 1 Dormitorio 1 Baño 45m2 sup. total \$290000 3517588409 codigo-web:5301147

B° General Paz Buenos Aires 1053 1 Dormitorio 1 Baño \$320000 3518633200 codigo-web:5384365

B° General Paz Buenos Aires 1053 1 Dormitorio 1 Baño \$300000

B° General Paz Buenos Aires 1053 1 Dormitorio 1 Baño \$350000

3518633200 codigo-web:5384380

3518633200 codigo-web:5384396 **B° Nueva** Córdoba 1 Dorm \$330000 5698000/3516590383

B° Nueva Córdoba alquiler 1 Dormitorio 1 Baño \$350000 c/

balcón amoblado 3516791213 codigo-web:5383744 B° Nueva Córdoba Independencia 864 1 Dormitorio 1 Baño 46m2 sup.

total \$250000 3518526613 / 3515292666 codigo-web:5378201

B° Nva Cba 1 Dorm lic com coc bño 42m2 \$220000 0351-4519400 / 3515373798 / 3513135655 codigo-web:5353168

B° Parque Latino SAN MARTIN 180 1 Dormitorio 1 Baño \$200000 PB -PATIO CON ASADOR 155522757 codigo-web:5382213

CANADA y D Funes grande 1dor luminoso, baño c/bañera \$245M No paga impuestos 3513905910 Centro. Chacabuco 125, piso 6, contrte, 1 dor, coc com, exp 26500, alg 220mil Cel 3514598836 codigo-web:5382686

CENTRO D Quiros y Calasanz Ext. lumin 1dor Amplia coc/com Bajas expsas \$180M 4237219 3513792933

COFICO 1d ext I/c ampl coc bño (lindo) \$230M. Otro Centro D.Quiros 300. 155111845 - 4213308

COFICO Campillo al 500 1d balc liv com coc baño antebaño \$250M expensas bajas 3515503074

COLON Y URQUIZA Piso 11 \$170Mil Otro Bª Cupani R Negro y J. Aguirre P.A. \$170Mil 155097354 TRIGO

DUARTE Quiros al 400 1d liv/com ampl coc/com contrafrente muy bno \$250M. 155111845 -4213308

> DUEÑA NO INMOB Dptos Nva Cba 1 y 2 dorm y Local Com 153864440

GUEMES s/Marcelo T. de Alvear ext 1d categ liv/com amplio balcones \$265M. 155111845 -4213308

GUIÑAZÚ a 50 mts de Av Juan B Justo al 10000. Dueño alquila departamentos de 01 y 02 dormitorios. Sin impuestos ni expensas. Desde \$150000 mensuales. TEL. 3515592119.

Na Cba Ituzaingo 167 1dor \$280.000 Te 4244981 156560704 156514991 codigo-web:5279876

NVA CBA Indep 400 ampl lumin kitchenet buen estado \$200MIL. TRINIDAD 4260606/3513069737

NVA CBA PB a la calle categoría 1d liv/com cocina baño patio \$260M. 155111845 - 4213308

NVA CBA Rondeau 541: luminoso Categ 1dor externo c/balc cocina Amplio \$270.000 Te 3516102047

NVA CBA San Luis 61 Dño 1dor. cocina comed lavad. calefactor luminoso \$250.000 T 3516862467

NVA CBA Independencia 1068 1dor Parquet Placard A/Ac Luminoso \$200Mil 4237219 / 3513792933



LaVoz CLASIFICADOS I DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024

NVA CBA Ituzaingó 1066 Piso bajo, luminoso coc/com \$250Mil 155097354 TRIGO

SAN VICENTE 1dor liv/com cocina \$170Mil Otro Balcon Cochera Categ \$240Mil DUENO 155331844

#### 2 DORMITORIOS

ALQ. Nva.Cba. s/Chacabuco 1200 2d amplios plac Liv gde c/balcón y coc toda nueva URGENTE 351-6815806

ARGUELLO s/Amtequera y Castro 7000, 2dor liv gde coc com bño 2patios 1 gde coch 351-6288098

AV Sabattini 2600 1ºPiso Esterno 2Dor. Patio Terraza Calefacc. DE LUJO No Paga Expen 3516959549

B° Centro Buenos Aires 1053 2 Dormitorios 1 Baño \$340000 3518633200 codigo-web:5384311

B° General Paz Esquiú 62 2 Dormitorios 1 Baño \$450000 B° Gral. Paz 2d 2b s/Catamarca 700 3513549635 codigo-web:5383936

B° Nueva Córdoba 25 de Mayo 192 2 Dormitorios 2 Baños \$650000 3516247777 codigo-web:5383520

B° Nueva Córdoba Buenos Aires 1053 2 Dormitorios 2 Baños \$450000 3518633200 codigo-web:5384296

B° Teodoro Felds Av. Menendez Pidal 4120 2 Dormitorios 1 Baño \$330000 3516315780 codigo-web:5383809

CENTRO 9 de Julio casi Cañada Balc 2d Gran liv/com Bella coc. calefac Coch \$350Mil 4237219 3513792933

CTRO M Moreno 319 semipiso ext categ ampl 2d coc liv terraza \$400M t/incl rec/sueldo Dueño 156232222

Fontanas del Sur Bunje al 4400 2dor 2bñ Amenities c/Cochera \$750M Inmob Te.3515171175

Ncba semip balc fte 2 bños coc com gran living expen bajas by chacabuce \$530M t 3513053288 codigo-web:5378010

#### 3 DORMITORIOS

APROVECHE Pque San Vicente a 100mts Pza. Lavalle hermoso Dpto 3dor externo \$320M .3512823820.

B° General Paz Depto P/B 3 Dorm. Liv-Com-Bañ Ptio \$380000 3514519400 codigo-web:5383526

B° Quebrada de las Rosas Buenos Aires 1053 3 Dormitorios 2 Baños \$1100000 3518633200 codigo-web:5384346

**DUEÑO** Alquila o vende Dpto 3dor 2bñs Pleno Centro Seguridad 24hs Cel: 351-3794325

NVA CBA a mts Cdad.Univ. PB c/patio terraza asador depto pasillo s/exp \$200M. 155111845-4213308

#### ALQUILERES PEDIDOS

OLGA Olmos Nec Urg p/Vta y Alq 1, 2, 3d. Nueva Cha. Centro. Alberdi Gral. Paz otrs 4213603 155084840

#### ALQUILERES TEMPORARIOS

A 1 CDRA SHOPP. Nvo Centro Qta Sta Ana 1d coc/sep Lujo A/A cable Internet 351 4252355- 3515571751

APTO para exigentes, dueño alquila departamentos totalmente equipado, aire, wi fi, TV con cable, seguridad. Por día \$40.000, mensual desde \$350.000. Tel 351 6074513

PATIO OLMOS: 1- 2 y 3 ambientes A/Ac Segurid Cochera dia/semana Montevideo 408 Promos 155331844

#### SERVICIOS INMOBILIARIOS

#### GARANTÍA PROPIETARIA

#### HOTELES, PENSIONES Y HOSPEDAJES

#### HOSPEDAJES Y PENSIONES

ALQ. Habitacion con baño privado zona Castro Barros solo hombres \$ 110.000 tratar: 153137296.

ALQ a Caballero, hab. a estrenar, Categoría, c/baño priv. R. Peña 336 Centro, de 9 a 13hs. Te 158746672

#### HABITACIONES EN CASAS DE FAMILIA

CERRO s/Gavier Habitacion Individual Dorm. en suite patio garaje Dueño 3516504201

#### VERANEO Y FIN DE SEMANA

#### CHALETS, DEPARTAMENTOS Y CABAÑAS

C PAZ San Roque 3 cabañas cat estr f/lago 2d pil coch quin \$200M amob \$500M gtia r/s Dueño 3516 232222

#### TERRENOS Y LOTES

#### **VENTAS**

LA FALDA terr 900m2 esc inmediata vista única montañas liq. Uss10mil rec/veh Watsapp 351-238-1851

4500 mts Cabalango Dueño. A 30 mts del Socavon. C/Escrit. 3513216777

ADQUIERAN Propiedades Zona Sierras Chicas y/o aledañas Lotes Casas Dpto Campos 351 6667251

ANISACATE Oportunidad de inversión en muy buen precio Terreno 5000m2 s/Ruta 5: con 600m2 cub en buen estado u\$s560Mil T 3513485501

Autopista Rosario Cordoba - Parcela 18 Has - 15 Usd mt2- Para Área de Servicios y Logística - 3513072940 codigo-web:5378157

Autopista Rosario Cordoba - Parcela 18 Has - 15 Usd mt2- Para Área de Servicios y Logística - 3513072940 codigo-web:5384630

B° Alta Córdoba LAVALLEJA es. importante 190m2 sup. total U\$\$140000 0351- 152286217 / 3516775231 codigo-web:5192159

B° Alta Córdoba LAVALLEJA es. importante 190m2 sup. total U\$\$140000 0351- 152286217 / 3516775231 codigo-web:5192159

**B° Centro,** sobre caseros a 3 c del nuevo centro 544m2 sup. total U\$S370000 3512286217 / 3516775231 codigo-web:4922967

B° General Paz Córdoba 1 U\$S 250.000 En Venta Excelente Lote Para Desarrollistas, Esquiú 177 3513784095 codigo-web:5383243

B° La Paya 2 Camino San Antonio 273m2 Ideal Duplex u\$s50.000 Agrelo 0351-4670985 / 3513132323 codigo-web:4771708

**B° Villa** Allende Parque 800m2 sup. total, esquinaU\$\$45000 0351-152286217 / 156775231 codigo-web:4751837

> CABALANGO 2100 mts. Pozo d/agua Luz 400mts del rio Exc Vista Esct. Dño. 351 3216777

CAMPO CHICO 360m2 "Un LOTEO DIFERENTE' Oportunidad u\$s100.000 Consulte Otros Agrelo 3513132323 codigo-web:4659868

CAMPO CHICO "UN LOTEO DIFERENTE' 360m2 Oportunidad u\$s100.000 Consulte Otros AGRELO 3513132323 codigo-web:4659868

COMUNA SAN ROQUE, 1.250 mts, escritura Todos los servicios buen entorno rec/vehiculos 3516569692

DUEÑO Vde CNO SAN CARLOS Km 6 1/2 Lote 5000m2 c/Serv Zna exclusiva. Excel ubicación. Oportunidad. Te 351-5527501

FERREYRA lote Industrial 80.000m2 U\$\$71000 Cosulte Otros 3513652414/ 3513652414/ 3513652414 codigo-web:5261242 FERREYRA lote Industrial 80.000m2 U\$\$71000 Cosulte Otros 3513652414/ 3513652414/ 3513652414 codigo-web:5261242

La Bolsa Cerritos Exc Vista liquido 1155m2 con escritura u\$S 23M fcio Dique Chico 800m2 a mts comuna u\$S 12500 Te. 155731515

LA DESEADA 903m2 cerca del ingreso con hermosa vista u\$s125.000 Otros3516640313 codigo-web:5384024

LORENA PEREYRA VENDE CAMPO SUELO 3 agric ganad o loteo industrial B° ferreyra 8 hs U\$S71000 3513652414 codigo-web:5261242

LOTE EN VENTA CUESTA COLORADA 500M2 USD 60000 te3515604504 aagaard codigo-web:5383777

MI GRANJA Lotes 727m2 c/Agua Luz Escrit usd 18Mil Entrega y Facilid 3513523411 / 3518146360

TERRENO EN VENTA EN VILLA MIRADOR DEL LAGO VILLA PARQUE SIQUIMAN 940m2 sup. total U\$\$15000 / 3515215627 codigo-web:5107446

Villa Catalina -central - 1ra etapaoportunidad- con escritura -metros guardia -513m2 total D34M 3515911203 codigo-web:4211678

#### COUNTRIES Y BARRIOS CERRADOS

VDO terreno, Country Potrerillo de Larreta, Alta Gracia terreno 2114 metros. Tel 3515188765.

U\$S22000 VENTA TERRENOS BARRIO SAN FRANCISCO SOBRE RUTA E-53 648m2 sup. USD 22000 3516750932 / 3515215627 codigo-web:4854071

#### **COCHERAS**

#### **VENTAS**

LORENA PEREYRA VENDE COCHERA CENTRO USS10300 CHACABUCO 100 OPORTUNIDAD !!! DESOCUPADA 3513652414 codigo-web:3909367

#### DEPÓSITOS Y GALPONES

#### **VENTAS**

ALTA CORDOBA. Dueño vende PH completo. Galpon con cocheras mensualizadas y dpto 2 dorm. DES. 290 mil. Rec. Pesos. 3512413554.

Bº S.Martín Gral.Guido 700 A mts. C.Barros / Inversor 250cub doble alt Ofic bño kitch u\$s120M 3516545350

B° Villa Cornu Corredora inmobiliaria M.P 6358 2 Baños U\$S150000 GALPON EN VENTA EN VILLA CORNU 3513028803 codigo-web:5384146

B° Villa Cornu Corredora inmobiliaria M.P 6358 2 Baños U\$S150000 GALPON EN VENTA EN VILLA CORNU 3513028803 codigo-web:5384146

B° Villa Cornu Corredora inmobiliaria M.P 6358 2 Baños U\$\$150000 GALPON EN VENTA EN VILLA CORNU 3513028803 codigo-web:5384146

B° Villa Cornu Corredora inmobiliaria M.P 6358 2 Baños U\$\$150000 GALPON EN VENTA EN VILLA CORNU 3513028803 codigo-web:5384146

B° Villa Cornu Corredora inmobiliaria M.P 6358 2 Baños U\$\$150000 GALPON EN VENTA EN VILLA CORNU 3513028803 codigo-web:5384146

B° Villa Cornu Corredora inmobiliaria M.P 6358 2 Baños U\$\$150000 GALPON EN VENTA EN VILLA CORNU 3513028803 codigo-web:5384146

B° Villa Cornu Corredora inmobiliaria M.P 6358 2 Baños U\$\$150000 GALPON EN VENTA EN VILLA CORNU 3513028803 codigo-web:5384146 **TERMÓMETRO.** Un repaso por los últimos datos y variables que relevó a nivel provincial el centro de estadísticas del CPI.

# Cómo marchan los alquileres y la compraventa de inmuebles en Córdoba



**SUBA.** Durante junio de 2024, la cantidad de inmuebles habitacionales destinados al alquiler administrados por profesionales inmobiliarios de la provincia de Córdoba fue un 27,3% superior al promedio registrado entre septiembre y diciembre de 2023.

Durante iunio de 2024, la cantidad de inmuebles habitacionales destinados al alquiler administrados por profesionales inmobiliarios de la provincia de Córdoba fue un 27,3% superior al promedio registrado entre septiembre y diciembre de 2023. El dato surge del último monitor de la actividad, a partir del relevamiento que realiza el Centro de Estadísticas Inmobiliarias (CEI) del Colegio Profesional (CPI) mediante una encuesta mensual entre matriculados que lleva adelante la consultora Economic Trends, bajo la dirección del economista Gastón Utrera.

#### PRINCIPALES HALLAZGOS

Durante junio de 2024, del total de inquilinos de inmuebles habitacionales administrados por profesionales inmobiliarios de la provincia de Córdoba el 96,1% abonó el monto total del alquiler, mientras que el 2,2% realizó pago parcial y el 1,7% no pagó. Este último porcentaje es 0,6 puntos porcentuales menor al registrado durante el mes previo.

Entre los inquilinos de inmuebles comerciales, el 96,4% realizó pago del monto total del alquiler, mientras que el 0,6% realizó pago parcial y el 3,0% no pagó. Este último porcentaje es 0,5 puntos porcentuales menores al registrado durante el mes previo.

Las estadísticas de vacancia de inmuebles administrados por profesionales inmobiliarios de la provincia de Córdoba registraron durante junio un incremento en la cantidad de inmuebles habitacionales desalquilados que fue equivalente al 5,2% del total de inmuebles habitacionales administrados, 1,4 puntos porcentuales más que durante el mes previo. Se trata de una evolución natural, a medida

que van sumándose inmuebles a la oferta.

En tanto, la estadística de vacancia en el segmento de inmuebles comerciales alcanzó en junio de 2024 un nivel de 6,2%. Se trata de un nivel 2,5 puntos porcentuales por encima del registrado durante el mes previo.

Asimismo, la composición de las operaciones de compraventa de inmuebles en la provincia de Córdoba durante junio de 2024 fue la siguiente: 40,5% lotes, 33,6% departamentos, 16,4% casas, 5,2% housing, 3,4% inmuebles comerciales e industriales y 0,9% cocheras.

La composición de las operaciones de alquiler de inmuebles en la provincia de Córdoba durante junio de 2024 fue la siguiente: 62,9% departamentos, 18,5% casas, 8,3% inmuebles comerciales e industriales, 5,9% housing y 4,4% cocheras. Por otro lado, durante junio de 2024, la cantidad de operaciones de compra-venta de inmuebles fue 110,2% superior a la cantidad registrada un año atrás, en junio de 2023.

Finalmente, durante junio de 2024 la cantidad de operaciones de alquiler de inmuebles fue un 23,8% superior a la cantidad registrada un año atrás, en junio de 2023.

#### DATOS METODOLÓGICOS

La metodología diseñada establece un esquema de triangulación de casillas de correo donde se envían formularios electrónicos precisos y autocontenidos, a efectos de obtener respuestas rápidas de los participantes.

Eso garantiza el carácter anónimo, la veracidad de los datos y el valor de la información final.

### Stock inmuebles habitacionales en alquiler



B° Villa Cornu Corredora inmobiliaria M.P 6358 2 Baños U\$\$150000 GALPON EN VENTA EN VILLA CORNU 3513028803 codigo-web:5384146

TINGLADO / GALPONES Nuevos y usados. Vdo y compro. El mejor precio del país. Mejoramos cualquier precio. Fcio. T 3513202088

#### **ALQUILERES**

ALQ deposito, uso 3a, zona sur a dos cuadras de circunvalación 400m2 + baño + vestuario 3513780374

Alquilo BAULERAS BOXES GUARDA MUEBLES Esp. priv. 9m3 E. Rios 81 T:3516211253

Alquilo BAULERAS BOXES GUARDA MUEBLES Esp. priv. 9m3 E. Rios 81 T:3516211253

AV. ALEM al 2000 galpon parabólico c/oficinas, baño 500m2 \$500mil TRINIDAD 4260606/3515196969

**B° Liceo** General Paz 3 Baños \$5250000 Galpón en Alquiler - A estrenar 03518187171 codigo-web:5384359

CRISOL Nte Jac. Benavente al 2000, Apto Taller/cochera 600m2 \$250mil TRINIDAD 4260606/3515196969

#### OFICINAS Y LOCALES

#### **VENTAS**

AV. COLON y GRAL PAZ Local Galería London 14m2 Luquido u\$s18.000 T 3515196236 CENTRO Oficina c/4 Priv + bño. 1er Piso sin ascensor A/A amoblada u\$19Mil esc of Dña 351 4037816

#### **ALQUILERES**

Av Patria y Monti Bª Pueyrr. 60m2 a la calle Sin expsas Ampl vidr. 7mts Baño \$225M 4237219 3513792933

Bº Alberdi, H. Primo al 2400 local 45m2, baño, cortina metálica \$200mil TRÍNIDAD 3515196969

B° Alberdi Unquillo, Ecuador 3 3 2 Baños \$20000000 Prueba Sistemas Local 03834658717 codigo-web:5384640

B° Arguello Norte Av. Recta Martinolli 6782 2 Baños 120m2 cub. 120m2 sup. total U\$\$120000 3516352944 codigo-web:5281706

Bª JARDIN 3 Oficinas s/Av Ricchieri 2846, 1 de 20m, 2 de 50m. Difer ubicac. Seguras Te 3515-726474

B° Nueva Córdoba Buenos Aires 1053 1 Baño \$800000 LA MEJOR OFICINA COMERCIAL DE NUEVA CORDOBA! 3518633200 codigo-web:5384356

Local 80mt2 s/RioNegro 1200 zna comer \$315M act anter 10añ Verdul Persia/autom seguro 3516696427

LOCAL RIVADAVIA 174 Galeria Jardin Nº 18 - 80m2 - 2 Privados \$180MII DUEÑO 155331844

Oficina hermosa frente CPC Arguello. Cohera. 2 Baños 62m2 sup. total \$300000 3515018278 codigo-web:5359068

Oficina hermosa frente CPC Arguello. Cochera. 2 Baños 62m2 sup. total \$300000 3515018278 codigo-web:5359068

OFICINA Zona Bancaria Ituzaingó 94 1º Piso Externa 22m2 Aire Acond. Alfombra \$60Mil DUEÑO 155331844

#### NEGOCIOS E INDUSTRIAS

#### **VENTAS**

AG DE QUINIELA Vdo Fondo de Comercio y Alq local zona CENTRO 15m2 + Depósito Cel: 3517-718321

TRANSFIERO llave de negocio.Rubro gastronómico.9 años de antigüedad. Marca lider en Córdoba 3513755717

VENDO Fdo de Comercio, Panadería Funcionando Cnel Olmedo casi 9 de Julio Rec. Vehic. 3513496758

VENDO hermosa Vinoteca en funcionamiento, excelente ubicación en Cerro de las Rosas, a quienes le interesa comunicarse al teléfono 3574-411474

#### **ALQUILERES**

ALQ, MINI SHOP Funcionando en EESS GULF s/Martinoli wogomez98@gmail.com

#### CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES

# Y AMPLIACIONES

SEGUIMOS Construy Sistema Llave En mano \$500.000/m2 Material y Mano de Obra 351 7342200

#### PISCINAS, INSTALACIONES Y ACCESORIOS

CUIDÁ el Agua de la Piscina todo el Año, con COVERTOR de Piscina COVREX Reduce en un 60% el costo del Mantenimiento.351 6000397

#### MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ESCOMBROS

ANTES consulte! Mov suelo limp demolic Retroexc bobcat martill pala camiones 3516767788/ 3512129298



EL MUNDO DEL CAMPO

#### CAMPOS, ESTANCIAS Y CHACRAS

#### **VENTAS**

**AGRÍCOLA** 

B° Ferreyra CAMPO SUELO 3 SOJA AGRICOLA GANADERO 8 HS u\$s71.000 OPORTUNIDAD !! 3513652414 codigo-web:5094333

B° Ferreyra CAMPO SUELO 3 SOJA AGRICOLA GANADERO 8 HS u\$s71.000 OPORTUNIDAD !! 3513652414 codigo-web:5094333

B° Ferreyra CAMPO SUELO 3 SOJA AGRICOLA GANADERO 8 HS u\$s71.000 OPORTUNIDAD !! 3513652414 codigo-web:5094333

B° Ferreyra U\$S71000 SUELO 3 CAMPO SOJA AGRIC GANADERO 8 HS OPORTUNIDAD !!! Consulte Otros 3513652414 codigo-web:5094341

CRUZ del Eje (11Km) 100ha Riego canal y x goteo-malla antigranizo -trang cerrda, Opot. DESCALZI & ORTEGA Propiedades 351677850

CRUZ del Eje s/Ruta A175 26ha con riego 26ha-13ha con Olivos y 13ha chacra u\$s160M DESCALZI & ORTEGA Propiedades 3516778509 CRUZ del Eje s/Ruta A175 82ha -36ha chacra c/riego u\$s190M DESCALZI & ORTEGA 3516778509

Ferreyra U\$S71.000 SUELO 3 CAMPO SOJA AGRIC GANADERO 8 HS OPORTUNIDAD !!! Consulte Otros 3513652414 codigo-web:5094341

Ferreyra U\$S71000 SUELO 3 CAMPO SOJA AGRIC GANADERO 8 HS OPORTUNIDAD !!! Consulte Otros 3513652414 codigo-web:5094341

Ferreyra CAMPO SUELO 3 SOJA AGRICOLA GANADERO 8HS OPORTUNI U\$571000 3513652414 codigo-web:5094333

LORENA PEREYRA VENDE CAMPO SUELO 3 agric ganad o loteo industrial B° ferreyra 8 hs U\$S71000 3513652414 oportu codigo-web:5094333

STA FE S. Jorge 213,6has Agric u\$s18M x ha Suelo 1. DESCALZI & ORTEGA Propiedades 351677850

VENDO 50 has Agrícolas suelo 3, Costa Sacate. Solo directos. 3534227261

Venta Molinos Harineros en diferentes ubicaciones en Argentina 3584300479 Inmob Nazario codigo-web:5111275

#### **QUINTAS Y CAMPOS**

VENDO 90/92 has suelo 2 Ballesteros. Solo directos. 3534227261

#### MAQUINARIAS Y EQUIPOS VIALES

#### VENTAS

VENDO Pilotera CAT Funcionando en buen estado Particular Te 3516520201



DISFRUTÁ TU CAMINO

#### AUTOS

#### **VENTAS**

AUDI



A4 2008 2.0 TFSi S-Line El Mejor del Pais u\$s13.500 Recibo Menor o Moto BMW o Ducati 3515168119 codigo-web:5280335

A4 2016 2.0T FSI AT 110000Km Blanco. Automatico Cuero Pantalla Asient calef. Impec. Rec menor 4813498 codigo-web:5278894

Q3 2015 1.4TFSI Automatica Stronic Pantalla Volante multif. Impecable Hoy recibo menor 4813498 codigo-web:5113219

Q7 2013 3.0 V6T FSI QUATTRO Autom 7Asientos Cuero Full Full Impecable. Hoy Recibo menor

4813498 codigo-web:5278900

#### BMW



BMW 320i Sedan 2008 Impecable Todo Original 128,000 km. u\$s12.800 Rec Menor Financio 3515168119 codigo-web:4857964

#### CHEVROLET



CRUZE 2013 LTZ Automatico Full Full Impecable Original \$14.800.000 Recibo Menor Financio 3515168119 codigo-web:5343180

SPIN LTZ 2016 autom full único Dño 7asientos 109Mil Km c/ detalle chapa \$11.200M Cel 3513 788926.

#### CITROËN

C 4 / 2016 Lounge M/T 4 ptas Full 96.000 km. Impecable Gris Acero Dueño 3513923134

C4 2024 110000Km \$12900000 C.4 LOUNGE 2.0 - 2016-3515529014/4774080 codigo-web:5339127

C4 LOUNGE 2020 HDi Feel Pack MT6 Impecable!!! Hoy liquido Recibo menor 4813498 codigo-web:5261307

#### FIAT



**500 X** 2024 POP 1.4 16V 82900Km \$17100000 FIAT 500X POP 1.4 16V 3512078195 codigo-web:5315525

ARGO 2018 Full Unico Impecable Original \$14.500.000 Oportunidad Recibo Menor 3515168119 codigo-web:5240360

CRONOS 2023 Drive Impec 16.500 Km. En gtía serv ofic. full full Climat \$19.300.000 Dueño 3516020194

CRONOS Drive Pack Plus OKm. Patentado 2023 Sin rodar Gris Claro Dueño u\$s14.500 351-6515766

Cronos 2022 Presicion 1.3 17380Km \$21600000 Fiat Cronos Presicion 1.3 3512078195 codigo-web:5354687

FIAT Siena 2005 turb dies 1.7 Mot nvo. Pint nva Gom nvas

Tapiz nvo. recibo moto Okm 351 3216777 Dueño PALIO W END /2009 GNC

Adventure . VENDO. Santa Ana 3950. Te (351) 8115889

SIENA EL / GNC 2015 . Muy bueno Fac. BANCOR. M T de Alvear 1010 /1062. T.3516795427/3514606633

#### FORD



ECO SPORT 2012 1.6 XLS Full 1ªmano impec x su estado 45m km. Particular, 3515524050

ECOSPORT 2010 XIt con GNC Cuero full full Impecable Recibo Menor Financio 3515168119 codigo-web:5360702



Fiesta 2015 S 1.6 - 100% original 125MKm Impec. Cubiertas nuevas. Ambas Ilaves Hoy liquido - Rec menor 4813498 codigo-web:5278918

FORD ECOSPORT FREESTYLE 1.6 2013 03518595744/ ENT INM codigo-web:5383995

FORD ECOSPORT FREESTYLE 1.6 2013 03518595744/ ENT INM codigo-web:5383995

#### HYUNDAI



110 2011 1.2 5P 140000Km \$7300 Hyundai i10 1.2 6ls 2011 3518003498 codigo-web:5383114

#### JAGUAR



JAGUAR X-Type 3.0 V6 Se 2004 Full Full Impecable u\$s18.500 Recibo Menor o Moto Ducati o BMW 3515168119 codigo-web:4631494

#### KIA



KIA RIO 2016 Full Full Automatico Impecable u\$s13.500 recibo menor financio 3515168119 codigo-web:5312666

#### MERCEDES BENZ

A200 2013 Manual Full Full Todo Original Oportunidad u\$s19.800 Rec Menor o Moto Ducati o BMW 3517579758 codigo-web:5305146

A200 2013 Manual Full Full Todo Original Oportunidad u\$s19.800 Rec Menor o Moto Ducati o BMW 3517579758 codigo-web:5305146

A200 2013 Manual Full Full Todo Original Oportunidad u\$s19.800 Rec Menor o Moto Ducati o BMW 3517579758 codigo-web:5305146

GLC 300 2016 4MATIC 100MKm Cub nuevas Cuero Pantalla Head display Recibo menor Te 4813498

MERCEDES Benz ML 350 2011 Full Full Original u\$s29.500 Recibo Menor o Moto BMW o Ducati 3515168119 codigo-web:5096254

codigo-web:4574496

#### MINI



Countryman 2012 1.65 184CV All4 Manual Impecable estado 110.000 km u\$s18.800 Rec Menor 3515168119 codigo-web:4857466

#### NISSAN



AUTOP, NISSAN Kicks con 27 cuotas pagas al dia T 3547532934

Sentra 2024 SENTRA EXCLUSIVE CVT GRIS TORMENTA CON TECHO NEGRO U\$S3515200 3512078195 codigo-web:5384399

Tiida 2014 Nissan TIIDA 1.8 6MT ACENTA 125000Km \$13900000 Nissan TIIDA 1.8 6MT ACENTA 3516321265 codigo-web:5383891

Versa 2017 Advance Pure Drive 116638Km \$13900000 Versa Advance Pure Drive AT 3512078195 codigo-web:5354822

X-Trail 2024 NISSAN XTRAIL 2.5 EXCLUSIVE CVT \$63195052 NISSAN XTRAIL 2.5 EXCLUSIVE CVT 3512078195 codigo-web:5384407

#### **PEUGEOT**



307 XS 2006 imperable Entrega o usado saldo cuotas fijas en \$ Apto/Credito Bancon Visoni Aut 4774080 155529014 codigo-web:5384631

308 2017 Motor cadenero 1.6T 272cv con 70000Km Cuero alcantara Pantalla Hoy Recibo menor 4813498 codigo-web:5378228

**PEUGEOT** 208 Pack cuir, 2013 1,6, excel estado Spuertas 100.000km USD 9.500 T 3515196969

#### RENAULT



CAPTUR 1.6 Intense CVT Automat 2 tubos GNC 2019 - 80mkm-. Gris clara u\$s14.000 Dueño 351-6515766

LOGAN / 2018 Authentique plus rojo impecable recibo menor Fragueiro 2090 Tel. fijo 3514717314

Logan 2017 PRIVILEGIO \$12590000 RENAULT LOGAN 03518595744 ENT INM codigo-web:5376971

R 12 1987 c/GNC MB Estado Listo

p/Transferir Esc/Oftas RAZONABLE Pedir Fotos x Wsp 156533969

R 19 Diesel 1.9 mod 98 impecable con dirección Fragueiro 2090 Cel. 351 5309545

#### TOYOTA



Km 18.500 Blanco Perlado. Serv. Ofic.en Garantia 3515103536 COROLLA M/2013 1.8 autom full

c/detalle golpe ambas puert mecán perf/est 3516164272 solo whatsapp

CORONA /2001 . Excelente . Vendo. La Cañada esg Peredo. Te (351) 6795427

ETIOS 2021 XLS 1.5 M/T de 6ª Full Blanco 11900 km Alar Tuerca Antirr u\$s15.500 Dueño 3515170093

Etios 2020 XLS 1.5 4A/T 40000Km U\$\$15800 Toyota Etios 1.5 XIs At 2020 3518003498 codigo-web:5383152

Yaris adjudicado plan 70/30,con 13 cuotas de \$200.000 vendo, recibo menor wsap 3515130654

#### VOLKSWAGEN



FOX 2014 Highline 3p tope de gama gris plata. Impecable estado 59.900.000 Partic. 3515524050

3512272777 codigo-web:5165448

GOLF 1.4 TSI DSG conforline 150cv 2019 63M Km S/detalles 1º mano \$25,500,000 No rec/men 155115059

GOLF GL 1.6 / 2000 1ra mano Original Liquido urgte No recibo menor u\$s4700 Te 351-3737810

NEW BEETLE 2016 1.4 TSI DESIGN AT 2016 - Kms 90 mil - Cub nuevas -Automatico - Pantalla Excel 4813498 codigo-web:5378289

POLO 2020 1.4 TSI DESIGN - Kms 90 mil - Cub nvas - Automatico -Pantalla. Auxilio sin pisar Impecable, 4813498 codigo-web:5255017

Tiguan 2017 TIGUAN 1.4 TSI DSG 115000Km U\$\$23900 VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 TSI DSG MOD 2018 3512850500

VENTO 1.4t DSG /2017. Muy bueno Fac. BANCOR. M T de Alvear 1010/ 1062. T 3516795427 / 3514606633

codigo-web:5384004

VENTO 2016 mot 1.4 DSG (Septima) 112Mkms impecable Rec/men Financio Particular 3516569692

Vento 2017 GLI 2.0TSI Automatico DSG Pantalla Volante multif Blanco Impecable Hoy! Rec menor 4813498 codigo-web:4769350

#### TAXIS

CHOFER para Taxi zona Sur Ferreyra Te 3513314384

Nec Chofer de Taxi Turno mañana y tarde Zona A.Alberdi, Ruta 20, Las Palmas Te.3512402088

TRANSFIERO Licencia de Taxi -Todos los papeles al dia. Te 351-3962305

#### COMPRAS

COMPRO AUTO y UTILITARIO YAL CONTADO!! Con o Sin Deuda Viajo al INTERIOR 3517507362

#### UTILITARIOS, PICK-UP Y **FURGONES**

#### **VENTAS**

#### CHEVROLET



Chevrolet LUV cabina simple 96 motor Isuzu 2.5 muy linda recibo menor Fragueiro 2090 3514717314.

## **FORD**



RANGER XL 4x2 2.8 Diesel Modelo 2002. papeles al día, Particular \$9.800.000 Tel. 3515514531

F100 '94 Naf/GNC Caja 3ra D/H Est. Gral Muy Bueno No permuto usd 8.200 Te 3543510202

FORD RANGER Mod 2015 2 DC 4x4 XLT 3.2 dsl. Te 3513202088

RANGER / 06 D/cabina, 3.0 \$5.500M c/inhibición, r/men may. Oportunidad 3517 507362.

#### NISSAN



FRONTIER 2017 Full Cuero Encend. botón 100.000 km. Impec!! Original Sin Detalles Cub Nvas 3515196236

#### RENAULT



Kangoo II 2018 1.5 DCI Diesel 118000Km Unica por su estado. Blanca. Original Recibo menor 4813498 codigo-web:5204929

#### 4 X 4 Y **TODO TERRENO**

#### **VENTAS**

DNO HILUX dob/cab 2016 4x4 TDI SRX Autom Impecable 120Mkm u\$s 25Mil Rec/menor 3513188827

RAM 4x4 1500 Mod 2022 20km laqueado enganche s/detall Service of u\$s59M 3515139458

BMW X3 2.0 mod 2013 todo terreno excelente estado recibo menor Fragueiro 2090 tel fijo 351 4717314

F100 1981 con GNC Inmaculada Original Hoy u\$s11.500 Rec Menor o moto 3515168119 codigo-web:5207538

Frontier 2024 X-GEAR 4X4 AT \$42594613 NISSAN X-GEAR 4X4 AT 03512078195 codigo-web:5384348

Frontier 2024 X-GEAR 4X4 AT \$42594613 NISSAN X-GEAR 4X4 AT 03512078195 codigo-web:5384362

\$10 2016 High Country Full Full Impecable 167.000 km Hoy Liq. u\$s23.800 Recibo Menor 3515168119 codigo-web:5360694

\$10 2016 High Country Full Full Impecable 167.000 km Hoy Lig. u\$s23.800 Recibo Menor 3515168119 codigo-web:5360694

\$10 2020 TDCI 2.8 LS \$28000000 S10 DIGNA DE VER 62.000 MIL KM ESCUCHO OFERTAS 3516323900 codigo-web:5342277

TORO 1.8 FREEDOM Autom. 2020 entr o usado saldo cta fija en \$ Apto/Credito Bancon Visoni Aut 4774080 155529014 codigo-web:5364894

#### CAMIONES

#### **VENTAS**

**DELTA DAIHATSU Modelo** 2000, con elevador Refire liquido \$13.900.000 impecable 3515121072

MERC. BENZ 1620 mod 2001 chasis KIA K 3600 mod 99 caja paguetera MERC BENZ 1114 mod 78 con tanque regador KIA K 2700 mod 2008 muy lindo HIUNDAY H 100 mod 2010 exc est Fragueiro 2090 Tel. (351) 4717314

AUXILIO Deuz Agrale 1996 d/hidr camilla 3mov, marca Refire 2011 de 6 mts,chapa anti deslizante y malacate rec/PickUp 3515514531

HYUNDAI H100 mod 2011 entr o usado saldo cta fija en \$ Apto/Credito Bancor Visoni Aut 4774080 155529014 codigo-web:5290009

#### **OMNIBUS**

#### VENTAS

IVECO Daily / 2014 (50c 16) 19 asientos + 1 impec r/men Fragueiro 2090 Tel. fijo 351 4717314

#### MOTOS Y CUADRICICLOS

#### **VENTAS**





HONDA Falcon NX4 2011 Impecable Original 41.000 km. hoy u\$s5.900 Rec Menor Financio 3515168119 codigo-web:5305139

#### OTRAS MARCAS

SUNRA Moto Electrica Completa Guiños, Luces Marcha Atrás Apoya brazos con 60 km. 3517350327

#### UTV CF 1000 Mod, 2021 IMPECABLE Con muchos accesorios u\$s19.800

# **ARTÍCULOS**

JUEGO Palos de Golf Wlison completo con bolsa + 3 adicionales, vara grafito senior 3517350327

# PROMESAS Y

las causas justas y urgente, Gracias por escucharme!!!!!

SIMPLIFICÁ **TU VIDA** 

Rec Moto Ducati o BMW

3515168119 codigo-web:5351115

UTV CF 1000 Mod. 2021 IMPECABLE

Con muchos accesorios u\$s19.800

Rec Moto Ducati o BMW 3515168119 codigo-web:5351115

UTV CF 1000 Mod. 2021 IMPECABLE

Con muchos accesorios u\$s19.800

3515168119 codigo-web:5351115

**SERVICIOS** 

Rec Moto Ducati o BMW

#### ABOGADOS

ABOG ARUEDY 3516 575121 Derecho Laboral - Despidos ART Incap. Perm. ó Transit Enferm y Accidente de trabajo Familia - Divorcio - Cuota alim Civil - DDHH - Sucesiones

ASISTENCIA JURÍDICA. Dr. Julio Roncella (MP 1-26110). 40 años trayect 3516517900

COBRO DE CHEQUES, PAGARES. otros títulos, cargos al deudor MP 1-31645-Cel: 3513905910

**DECLARATORIA** DE HEREDEROS inmuebles alguileres, desalojos MP 1-31645. -Cel 351 390-5910

**DEFENSAS** PENALES ACCIDENTES

Divorc Ases Gral Dr. Julio Barrera

MP 1-25975 156549831 - 4218746

Horoncias - Declaratorias -Negociación de división patrimonial extrajudicial y Judicial.- También en España, WhatsApp: 3515130654

#### PROFESIONALES **DE LA SALUD**

www.filiyasociados.com.ar

#### **FLEBOLOGÍA** Y LINFOLOGÍA

CENTRO Prof. Dr. Sanchez Carpio ME8491 Laprida 953 Várices Ulceras Flebitis s/cirug Ozonot. Te 4221306.

#### **GENÉTICA**

ADN C.I.G.A. Paternidad y Analisis de Evidencias Criminalisticas. Pericias Oficiales y Privadas. Av. Maipú 51 - 7º Piso Oficina 7. Tel: 0351-4251759. www.labciga.com.ar

#### KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA

REIKI Terapia Alternativa con cambio Energ por imposición de manos contacto indiv. 3513120051

#### **ODONTOLOGÍA**

Odont.3396 Méd. Cirujano 12974 Dr. NICOLAS OLMEDO By San Juan 67 PB "D" 351818800

UBER PROTESISTA 30 años de exp. Recibo todas las tarjetas a Domicilio. Cel. 0351-156-513444

#### SEXOLOGÍA

DR AMITRANO ME 10161 Sexologia Urología. Docente Hosp. Clínicas. Disfunción Eréctil. Eyacul. Precóz, Pene Curvo, Andropausia 4221127 / 351-2365484 Rivadavia 690 Cba.

#### UROLOGÍA

DR. AMITRANO Urologo Sexologo ME10161 Enf. Prostaticas Partic Apross 4221127/3512365484 wapp

#### **DEPORTES**

# **DEPORTIVOS**

# **AGRADECIMIENTO**

GRACIAS SAN EXPEDITO Patrono de



LO QUERÉS. LO TENÉS

#### OFERTAS Y **OPORTUNIDADES**

#### **VENTAS VARIAS**

SIERRA p/cortar leña, Volanta de cincuenta Como nueva \$1.300.000 y 10 hojas nuevas. 3548 638495

VDO Andamio Colgantes Hormigonera Viga doble TE Carretillas Tablones ver Tr Suipacha 4788 Cel 155054406 NO mensajes.

#### INDUSTRIA

#### MAQUINAS **EQUIPOS PARA** LA INDUSTRIA

CONTAINERS Maritimos 6y12 m, p/ Dep, Obra y Refrigerados- vta alg bño químicos 351-6450716

#### SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA

CANOS Chapas Hierros Perfiles IPN UPN Disco de chapa Oxicorte Arellano 1164 Whats 3512126170



TU PRÓXIMO

TRABAJO

## **OFERTA**

## PROFESIONALES

DJ con experiencia con/sin equipo. Para Salón de Fiestas y Eventos CV al 3515578540

DOCENTE PARTICULAR A Domicilio (no exluyente) para niña de 4º Grado en zona Norte Wapp 3515578540

INSTITUTO EDUCATIVO selecciona PROFESORES EN CIENCIAS ECONÔMICAS -FISICO - QUIMICA LABORATORIO, Enviar CV a rrhh@institutosanagustin.com.ar

ARQUITECTO / A Asistente Dirección de Obra con movilidad. Part Time. Enviar CV: obragestion88@gmail.com

CTRO Estética Nec personal Femen

Estudiante de Kinesiolog Capacit en Masoterapia y Drenaje Linf. Hasta 30 años Enviar CV 351-6102047

EMPRESA Constructora Selecc. Encargado Compras Uso Excel. Exper. en el rubro. Disp. full time.

nuevasobras2022@gmail.com

PSICOPEDAGOGA Para Docente Integrador p/4º Grado Col z/Norte Wapp 3515578540

#### SUPERVISORES Y JEFES

TORNERO ESPECIALISTA! Mucha experiencia, perfil jefe... Abstenerse aprendices. Alta remuneración. Enviar CV a: torneria40@gmail.com

Para prestigiosa institución de la salud

# VICEDIRECTOR

Se convoca para esta búsqueda a quienes se hayan desempeñado por espació de por lo menos 6 años ininterrumpidos, en funciones compatibles y preferentemente en escuelas técnicas. Se hará cargo del puesto en el ciclo lectivo 2024. Se apunta a una persona con clara vocación de servicio, que represente a la institución y que le aporte valor agregado al desempeño de su función. Se preferirá a quienes hayan superado los 30 años, por la madurez que requiere el cargo. Los antecedentes serán tratados con la RESERVA que nos caracteriza.

secretaria.gral@atsacba.org.ar consignando en asunto VICE

#### ADMINISTRATIVOS/AS Y SECRETIARIOS/AS

ADMINISTRATIVA Full Time con experiencia comprobable, para fábrica. Con conocimientos en IVA Compras, Cta Cte a Clientes, Proveedores y Afines. Buen manejo de Excel y Capacidad para sistema Operativo. Zona Fábrica: cerca del Polo 52. Enviar CV: cv.avanzia@gmail.com

#### VENDEDORES Y PROMOTORES

EMPRESA de Eventos Selecc Joven para Promo y Venta Fijo + comis. Con/Sin Movil.

Enviar CV 3515578540

TE ESTAMOS BUSCANDO! PUESTO: VENDEDORA. con o sin experiencia. 18 a 29 años. sueldo fijo + comisiones. de 9 a 16:00 hrs Capacitación a cargo de la empresa INCORPORACIÓN INMEDIATA!!!! Envia tu CV al :3517868967

A Srta Promotoras Modelos 18/22 años P/Eventos de Nivel. 1 ó 2hs. cobras y te vas sólo Ws 3518633301

Zona Nueva Córdoba.

Atenc. al Público en Cyber 18 a 22 años Masc. Exc pres Full time CV c/foto a: rrhh\_cyber@hotmail.com

COBRÁ \$ y dólares trabajando desde tu celular c/Internet. Mínima Inversión, i Ultimos lugares! Wapp 3517651995

Alimento consumo masivo. Alta rotación Buen margen 351-3533897

**ESTUDIANTES** Modelos Promotoras

DISTRIBUIDOR c/Cartera de clientes

18/22 años Con o sin exper. Horario flexible Pago efectivo 351-8163093 PERSONAL p/Heladería en Hiper Libertad Lugones 19/27 Años, Full time. Sec. Compl. Con Exper en atenc. al publ. Enviar CV

#### **OPERARIOS PARA** LA INDUSTRIA

befruitantonio@gmail.com

ALUMINIO. Fabrica de aberturas busca personal especializado. EXP comprobable. Enviar CV trifex.ar@gmail.com

experiencia y referencias Te.3512129298.

Busco Maguinista de bob-cat con

CHOFER p/camión volcador 8x4 y Tractor c/batea volcadora p/trabajo Cha e inter unicamante experiencia Enviar C V wsp 351 3101643.

IMPORTANTE Empresa de Transporte solicita personal mayor de 25 años, que realice tareas de logística, pañol, manejo de sistema de gestión (preferentemente SAP no excluyente) y manejo de personal, Full time, Con experiencia y referencias comprobables, p/Cba Capital. Enviar CV a

IMPORTANTE Empresa de Transporte solicita personal mayor de 27 hasta 52 años Maniobrista con licencia conducir D2 / E1 full time, Con experiencia y referencias comprobables, p/Cba Capital. Enviar CV a ssalinas@viacorreo.com.ar

ssalinas@viacorreo.com.ar

IMPORTANTE Empresa Metalúrgica de Córdoba Capital dedicada a la fabricación de maquinarias y equipos para hormigón, Incorpora personal: Soldador, Armador c/conocimientos en el uso de Instrumental de medición e interpretación de planos. Tornero de torno convencional paralelos p/fabricación de piezas únicas, especiales y de matriceria, c/conocimiento en el uso de instrumentos de medición e interpretación de planos. Programador y Operador de tornos CNC p/fabricación de piezas únicas, especiales y de matricería, c/conocimiento en el uso de instrumentos de medición e interpre.de planos. CV al 351-3439077 y aliciarrhh @tzrbombasargentinas.com

IMPORTANTE Empresa radicada en Zona Norte de Cordoba, busca personal para mantenimiento, con conocimientos avanzados en refrigeración industrial (preferentemente en equipos que funcionan con freón), soldadura en hierro y aluminio, electricidad industrial (todo estos conocimientos excluyentes). Proactivo, movilidad propia (excluyente). Edad hasta 42 años (no excluyente) rrhhciclo@outlook.com

NEC Preparador para taller de reparación de carroceria autoimotriz con exp 3517886827.

TORNERO con exper en Tornos convencionales.y herramientas de medición.sueldo acorde. refer y foto actualizada a consultoria716@gmail.com

#### **AUXILIARES** Y DE SERVICIOS

LOMITERO /PIZZERO p/ Pizzeria Monseñor P. Cabrera doble turno, con exper, sueldo mensual \$ 500,000 Comunicarse 351 2251383.

Pizzeria Rocko

Atenc. Público en Canchas de Futbol 18 a 25 años Exc pres Full time CV c/foto a: rrhh futbol@hotmail.com

BETOS General Paz Necesita AYUDANTE DE COCINA Enviar CV a: betosgralpaz@outlook.com CARNICERO con experiencia Cerdo,

Pollo, Ternera (excluyente) Full Time (zona Norte) 3517360506

CARNICERO con Experiencia Dispon. Horaria para Av. B<sup>o</sup> Urca Enviar CV 3516161225 / 3513095196 COCINERO/A para import. Restaurant Bº Jardín Pref. viva en

COCINEROS/AYUD. COCINA. para restaurantes Z/ Norte. Disponibilidad Horaria. Enviar CV rrhh.lsfneper@gmail.com

zona.Te 4670175 4642420.

COOPERATIVA de Trabajo de Vigilancia necesita incorporar Asociados para Serv. de Vigilancia, masculino 30 a 55 años buena presencia. Req: CV c/foto actual, Certif de reicidincia, Secund. completo, fotoc DNI Sin excepción a: postulantes.carampague @gmail.com o personalmente en San Jerónimo 430

dinamica tareas vs full time turnos rotativos pres. CV en Parana 222 MAESTRO Panadero únicamente

HOTEL Nec MUCAMAS 28 a 40 años

c/exper. comprob. y referencias (z/ Norte) Bº Liceo 1º Sec 3517360506 MOZO/A con exp y referencias comprobables. Enviar CV con foto (excluyente) a:

lalitaresto@gmail.com

SIGUE EN

CONTRATAPA

NECESITO Asistente Geriatrica para zona Pueyrredón con experiencia Te: 3516356562 / 3516605714

PASTELERA / Sandwichera (Femen) para elaboración en Bº Las Palmas Con experiencia 3515058641

SANDWICHERA (Femenina) únicamente mandar Curriculun si tienen experiencia en fabricación de Sandwiches de Miga 3517360506

#### OTROS CARGOS **U OFICIOS**

MECANICO general p/auto. Se necesita. Tel.3516973146.

1 - MOZO / A 2 - REPOSTERO 3 - COCINERO 4- BACHERO 5- BARTENDER Experiencia y Excluyente residir por zona Villa Allende Te. 3512795594

SE requiere personal masculino mayor de 25 años de edad. Disponibilidad horaria, estudios secundario completo y Referencias comprobables p/tarea de vigilador Enviar CV c/foto a: cv.vigilancia.privada.cordoba@ gmail.com

Indicar para que puesto

ASISTENTE Geriatrico. c/exper. Sueldo de Ley 8hs. Presentar CV en Tristan Malbran 3689 Cerro de las Rosas de Lu a Vi de 10 a 15hs

ATADOR Y DEPOSTADOR DE CERDO EN LA MESA. Zona Malvinas Argentinas. Experiencia. No Carnicero. 351-6021643

Ayudante Carpintero; trabaios en melamina, con exper. Para zona Sur Cdad Cba. wsap: 351-5936516

BETO'S Neces Ayudante de cocina para Hiper Rod del Busto CV p/WApp 351-2367327

CARNICERO Joven con experiencia y referencias. Presentarse en horario comercial en Leonismo Argentino esq Carlos Bunge; Bo Kenedy.

LAVAUTOS nec Lavador c/exp. Sepa conducir b/pres \$14000 x día. lun a sáb. Sarg Cabral 1933

Mecanico c/exper inyec electronic Env CV: info@lucianobittor.com.ar o wsp: 3516132284

Mecanico c/exper tren delantero Env CV: info@lucianobittor.com.ar o wsp: 3516132284

Mecanico c/experiencia y conocim en mecánica 20a40añ Env CV: info@lucianobittor.com.ar o wsp: 3516132284

NEC. Pizzero-Lomitero. Presentarse Av. Caraffa 2639 Ragazzina o comunicate al 3512102882

OFICIAL Electricista p/obras Cañerias Cableados Tableros. Con movilidad. Enviar CV a: busquedarh@outlook.com

PANADERO - Pastelero p/Barrio Liceo. Datos pres. al 3516980585.

REPARTIDOR con utilitario. Carnet de conducir Que conozca Córdoba y zonas aledañas 25a45añ. Experincia. 351-4038940

Se busca Mecanico para Zona CPC Colon 3516464547 unicamente de lunes a virnes x whatsapp

Se nec Maestro Panadero c/exp B<sup>o</sup> San Martin Turno mañana. Solo datos x whatsapp al 3518616263

SE nec. Personal p/resto bar ubicado en Urca para: Moz@ / Moz@ mostrador mayor de 25 años con exp. Y Cociner@con exp. T. Noche Bº Urca. Enviar CV con foto a Sagrada familia 1319 o 3512164744

SE necesitan autos p/traslados art. GNC, m. 2015/24, 4 puertas y baúl, para Cba capital y alrededores. whatsapp 3572541385

SOLICITO Panaderos, Para B<sup>o</sup> Observatorio, Enviar CV a 3517367285

#### TAREAS DEL HOGAR

Busco EMPLEADA DOMESTICA Con REFERENCIAS. Todas las tareas, 8hs lunes a viernes. No hay niños. Casa grande. Zona sur. Solo mensajes Wapp 351-6193016

CAMA Aden 45 a 60 años De lun a vier p/ adulto Exc benef. Si o si con referencias. Sólo WApp 3515189906

EMPLEADA Cama Adentro para atencion de persona mayor. Sueldo de ley Present. Lu a Vi de 9 a 17hs Tristan Malbran 3689 Cerro de las Rosas

EMPLEADA doméstica con movilidad de lunes a viernes, para Estancia El Terron, Mendiolaza, con referencias comprobables, toda tarea, sepa cocinar. Enviar WhatsApp en horario comercial con Curriculum a 3543605878

Necesito 1 Señora / Señorita p/limpiar una casa Zona Villa Paez Referencias Te.3515085820

Afrancounter Falling
A Supress Falling

NINERA 30 a 40 años .De lun a sab Exc benef. Si o si con referencias. Sólo WApp 3515189906

SE Necesita Empleada Doméstica de 18 a 30 años; para limpieza y tareas del Hogar. 8 hs diarias, Lunes a Sábado, solo W app 3515581258

#### **DEMANDA**

#### TAREAS DEL HOGAR Y SERVICIOS

ALBANIL Hace casas Llave en mano Ceramicos Porcellanato y Herreria Garantia Cel: 351-2100290

ARREGLO Maguinas de Coser Todas las Marcas y Modelos. Garantia. Cel: 153458638 A DOMICILIO

**DESMALEZAMIENTO**, Poda, Extracción de árboles, Limpieza de baldio. Piri 155959425 158069176

**ELECTRICISTA** Matric Certificac Epec, instal Comercial e industr Urgencia 24 hs 0351 -157631489

ME ofrezco p/cuidado adultos mayores o tareas domést c/retiro tengo muy buenas ref 3512044044

PLOMERIA Agua Gas Cloaca Construc.en Gral, Arreglo de Piscinas y Electricidad Te: 3517600330

Sra. Peruana p/cuidado adultos mayores Responsab exper y referen Prefer por la noche 3512540125



**EDICTOS** 

#### **CARTA DE** CIUDADANIA

EDICTO.- El Juzgado Federal Nº 3 comunica que con fecha 23 de febrero de 2022, el Sr. PACHECO

CAMACHO, DIEGO ALONSO, FICHA DE DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE EXPEDIENTE: FCB. 3635/ 2022 NOMBRE: DIEGO ALONSO APELLIDO: PACHECO CAMACHO SEXO: MASCULINO D.N.I: 95.961.361 FECHA DE NACIMIENTO: 14/04/1988 LUGAR DE NACIMIENTO: CIUDAD: MÉRIDA, PROVINCIA: MERIDA País: VENEZUELA NACIONALIDAD: VENEZOLANO ESTADO CIVIL: SOLTERO OCUPACIÓN/ PROFESIÓN: LICENCIADO EN EDUCACION MENCION MATEMATICAS. PRODUCTOR DE SEGUROS. CLASES PARTICULARES NOMBRE DEL PADRE: JESÚS ADÁN PACHECO NOMBRE DE LA MADRE: MARÍA GUADALUPE GUTIÉRREZ CAMACHO FECHA DE INGRESO AL PAÍS: 02/06/2018 FECHA DE RADICACIÓN: 18/10/2021 RELIGION: NO ESPECIFICO: ha iniciado los trámites tendientes a obtener "CIUDADANIA ARGENTINA" (Expte.FCB. 3635/2022). Por ello, cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que estimara pudiera obstar a dicha concesión, deberá hacerlo saber por intermedio del Ministerio Público Fiscal. - Córdoba, 23 de julio de

#### **LEY 11867** (TRANSACCIONES COMERC.

EDICTO: En cumplimiento de lo establecido en el Art. 2 de la Ley Nº 11.867, se hace saber que Pablo Ismael CORONEL, DNI Nº 27.172.499, CUIT No 23-27172499-3, quien lo hace en nombre y representación de FARMADOCTA S.A.S., CUIT Nº 30-71.669.523-5, con domicilio legal en calle Navarra N 1768, Barrio Maipú, de la Ciudad de Córdoba inscripta en el Registro Publico de Comercio bajo la Matricula 22.671-A con fecha 15.11.2019, vende y transfiere el fondo de comercio denominado farmacia "Farma Docta", sita en calle Aviador Silvio Pettirossi N° 3545, Local N° 5A, de la Ciudad de Cordoba, Provincia de Córdoba, a favor de CENTRAL S.R.L. CUIT N o 33-71.481.217-9, inscripta en el R.P.C. Protocolo de Contratos y Disoluciones, Matrícula 19.304-B, con domicilio legal en calle Duarte Quiros 377, barrio Centro, de la Ciudad de Córdoba, Pasivos a cargo del vendedor, libre de personal. Oposiciones: Escribana Cecilia Carmen Breglia, domiciliada en calle Sarmiento Nº 1715, horario de atención Lunes a Viernes, en horario de 10 a 14 horas.vto 28/07/2024

www.adnanmercado.com.ar

TY SHE

0

## CHEVROLET AVEO

AÑO 2012 C/ GNC

SIN BASE - JUDICIAL

EDICTO: O.Juez Fed. Nº J. "Fisco | do visto que se encuentra y existe. en Secretaria de Leves Especiales | to o transf. Electrónica MEP. Marca Cheurolet, Tipo Sedan Aptas.; inscrip, a sombre demandada, estar l'incal,

Macional AFIP C/Escotta SA-Ejec. | CONDIC.: S/BASE, dinero de contado, Fisc.", Expte. 44968/2019. Eduardo | mejor postor, comprador abonará Ambord (01-028) remetaré 20% importe compra mas comisión 31/07/2024, 10:00 hs (de resultar martillero más IVA, acto subasta, este inhabil el 1º día hábil posterior) saldo 24 hs. posteriores por depósidel Tribunal (Concepción Arenal Comprador deberà constituir domi-690-8º Piso Cha.): Dominio LFA061, I cilio y declarar condición frente al IFA, Ganancias, CUIT/CUIL. Modelo Aveo 63 LS 1.6N M/T, Motor | Comisionista Art, 571 CPCN, VER: GNOAT e\* F16030514392. Chasis Haedo 744 dia 29 y 30 de Julio de Chevrolet nº 301TA5AF9CL131115, 15 a 16 hs.- INF.: al Mart. 0351-Mod/Año 2012: c/equipo de GNC: 6518089, Dra Luciana Cruz, Agente #17121-005×2536

#### Adrián Mercado

Subastas Online

#### POR C/O DE ARC SRL (ID 737)

2024. Vto. 28/7/2024.

Automotor BMW 535-I - Pick Up VW Saveiro 1.6 - Grua torre Richier GT 1364 y más. M VIERNES 2 AGOSTO (1)14:45 HS APROBACIÓN SE HS.

Visita:Pje Santa Catalina s/n esq. By Los Sicilianos, Barrio Los Boulevares, Córdoba, Miércoles 31/87 y Jueves 01/88 de 9:00 a 16:00 hs.

EMPRESA VIAL, PCIA DE CATAMARCA (ID 709) Terminadora de asfalto Cat AP 300 D • 4 compactadoras vibratorias de suelo y más.

WIERNES 2 AGOSTO () 15:45 HS () APPROBACIÓN 98 HS. Visita: José Hernández s/n. Sumalao. Catamarca. A condinar en nuestras oficinas

VIAL PCIA DE CATAMARCA (ID 710)

2 carniones Regadores M. Benz 1720/104 y 1721/112 • Tractor M. Benz 1726 - 120 y más. WIERNES 2 AGOSTO () 16:00 HS O APROBACIÓN SE HS.

Visita: C.7(Entre C.1y Acceso al aerepuerto). San Fernando del Valle de Catamarca. Catamarca. Miércoles 31/07 y Jueves 01/08 de 9:00 a 16:00 hs. MAT LEST - MAZ N°3544 - MAC INSP GRALDE JUSTICIA N° 75 FOLIE 90 LIERO 70 N° CORRELATINO, 1800 PO

#### **JERICLES**



#### HORÓSCOPO

ARIES Amor: Compartirás con tu pareja momentos inolvidables. No te angusties, mejor aprende a disfrutar lo que vives. Riqueza: Tu falta de concentración en el trabajo puede poner en serio

TAURO

Amor: Tendrás varias propuestas para salir. Intenta elegir a la persona con la que puedas encontrar buenas conversaciones. Riqueza: Será dura la batalla en pro de objetivos concretos. Quizás hoy no cuentes con el temperamento adecuado para salir de esto. 18-36-45

riesgo una cadena de actividades de la cual eres parte. 49-55-72.

**GÉMINIS** Amor: Es momento de dar importancia a los viajes. Es posible que de alguno de ellos salga una relación importante. Riqueza: Es una buena etapa para vender, intermediar, demostrar el talento y formalizar transacciones inmobiliarias. 03-30-33

CÁNCER

Amor: Luna llena de Escorpio, como la emotividad es muy fuerte vas a necesitar de ti fuertes dosis de apertura. El amor es así. Riqueza: Una gratificante novedad en relación a un contrato laboral te cambiará el sentido del día y, por qué no, del futuro. 23-26-32

LEO

Amor: Una persona que tiene poder sobre ti puede intervenir de repente en tu vida amorosa y facilitarte las cosas hoy. Riqueza: Un nuevo negocio se te presentará en el momento menos esperado, aprovéchalo. Se te abren nuevos abanicos de posibilidades. 58-85-97

VIRGO Amor: No descuides tu vida social, tu círculo de amigos te prestará

un apoyo inesperado. Tu vida sentimental puede ser interesante. Riqueza: Aspectos negativos pueden obstaculizar el avance personal y no te será fácil adaptarte a los cambios bruscos que se avecinan. 24-48-75

LIBRA

Amor: Los problemas de pareja y con los seres queridos ceden y dejan de angustiarte. Día especial para fortalecer lazos. Riqueza: Alguien que se alejó de tu vida puede regresar en cualquier momento y pedirte dinero prestado, prepárate para ello. 35-64-71

**ESCORPIO** 

Amor: El misterio es un arma de seducción poderosa. Dile a tu pareja lo que piensas y las cosas entre ustedes mejorarán. Riqueza: El progreso profesional es tu punto fuerte y debes tomarlo en serio gracias a una buena dosis de persuasión de tu parte. 77-81-99

SAGITARIO

Amor: Conocerás a una nueva persona que te conquistará por su simpatía y su manera de actuar. Muéstrate tal cual eres. Riqueza: Dificultades en sociedades, poca ayuda o apoyo por parte de otros y pocas oportunidades en cuanto a relaciones públicas. 46-62-78

CAPRICORNIO Amor: Es tiempo de hacer algo nuevo. No límites tu creatividad

y expone todas aquellas ideas que tienes en mente. Riqueza: Eres práctico, concreto. Sé muy cuidadoso con el dinero ajeno y con el propio porque después no habrá vuelta atrás. 02-04-08

ACUARIO

Amor: Antes de tirarte a la pileta, en sentido metafórico, mira la cantidad de agua que hay. Así evitarás decepciones. Riqueza: Tus delirios y tu exceso de confianza te llevarán a cometer errores importantes sin vuelta atrás. Piensa antes de actuar. 06-60-65

PISCIS

Amor: Lo que tú le das a tu pareja a ella no le alcanza. Es todo lo que puedes brindar, si ella no está conforme, no es tu problema. Riqueza: Estarás bajo la influencia de personas manipuladoras. No caigas en su trampa y ten cuidado cómo actúas. 40-57-79

Lleno

PRONÓSTICO PARA HOY

# Día algo nublado

**190** MÁX **80** MÍN.



#### Por la tarde

| Temperatura (°C)     | 190     |
|----------------------|---------|
| Prob. precipitación  | 0%      |
| Viento (km/h)        | 13 - 22 |
| Dirección del viento | Este    |



Segui los datos actualizados del tiempo en tu móvil escaneando este

#### PRONÓSTICO EXTENDIDO

Por la tarde.

Mañana Parcialmente nublado

Martes Parcialmente nublado

160/60

Miércoles

230/60

Nublado

Jueves Parcialmente nublado

180 / 40

**30º/14º** 

#### DIQUES

San Roque 32,81 35,30 La Viña 100,50 84,39 37,20 Cruz del Eje 31,37 Los Molinos 48,30 53,00 Embalse 45,42 46,50 La Quebrada 24,58 34,00 El Cajón 30,20 24,60

Nivel actual

#### LLUVIAS

En la ciudad de Córdoba.

| De ayer       | 0 mi     |
|---------------|----------|
| Total del mes | 4,8 m    |
| Total del año | 544,0 mi |

m



**ESCANEÁ ESTE** CÓDIGOQ R PARA **JUGARENLA PLATAFORMADE** ENTRETENIMIENTOS DIGITALES



Fuente: Servicio Meteorológico Nacional: